







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL 1.7.363



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest U.C. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL 1.7.363



Early European Books, Capyright © 2011 ProGuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL 1.7.363

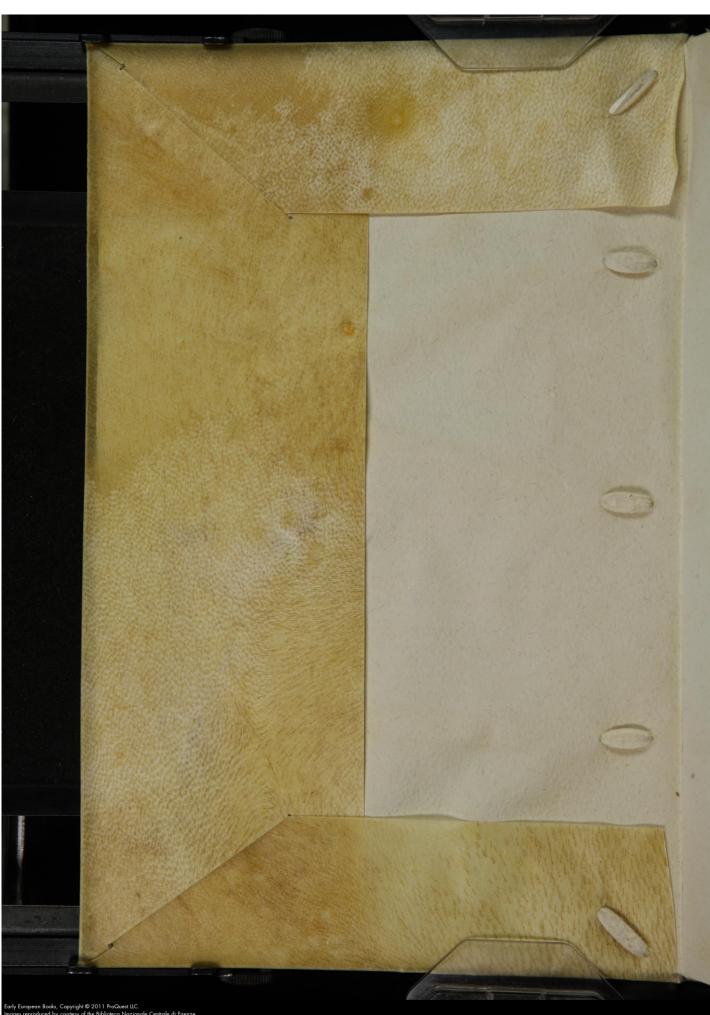



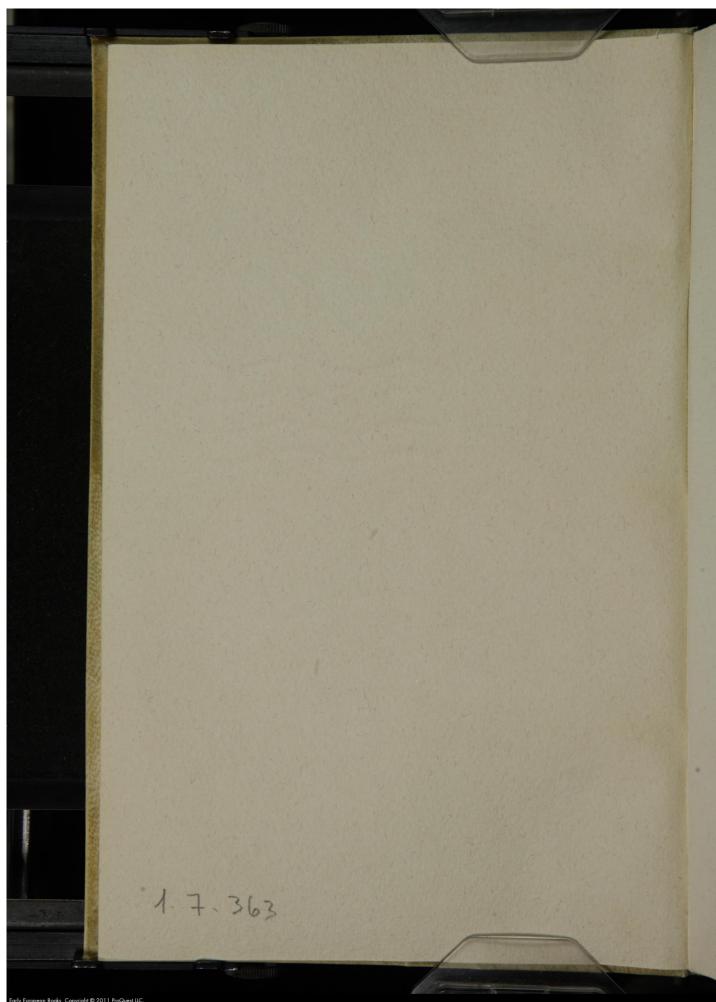

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL 1.7.363





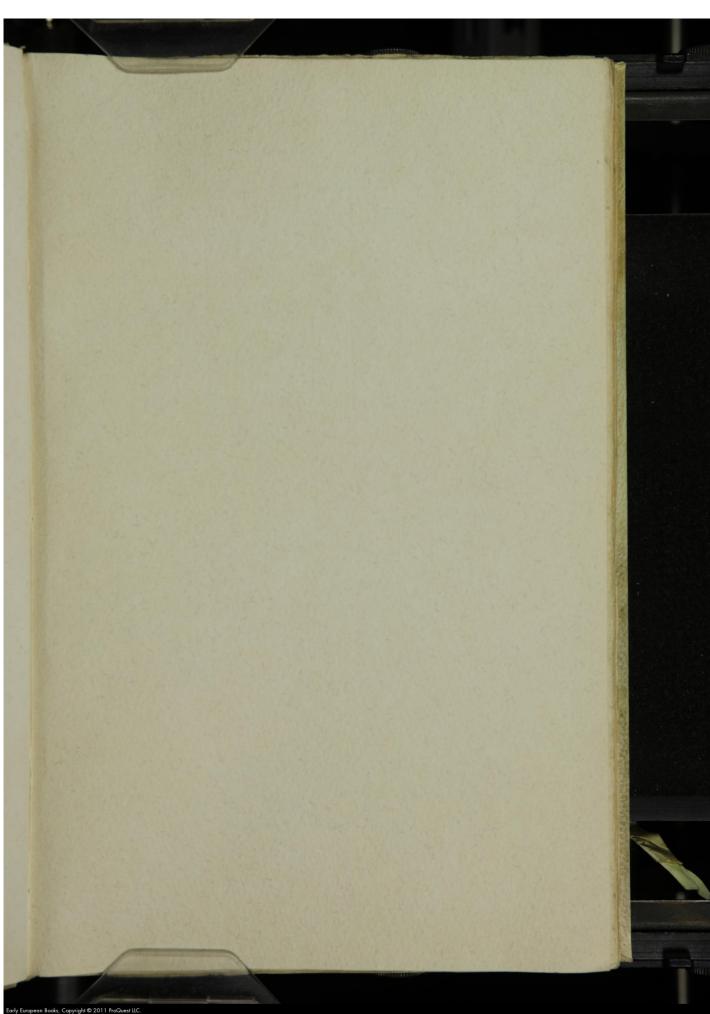

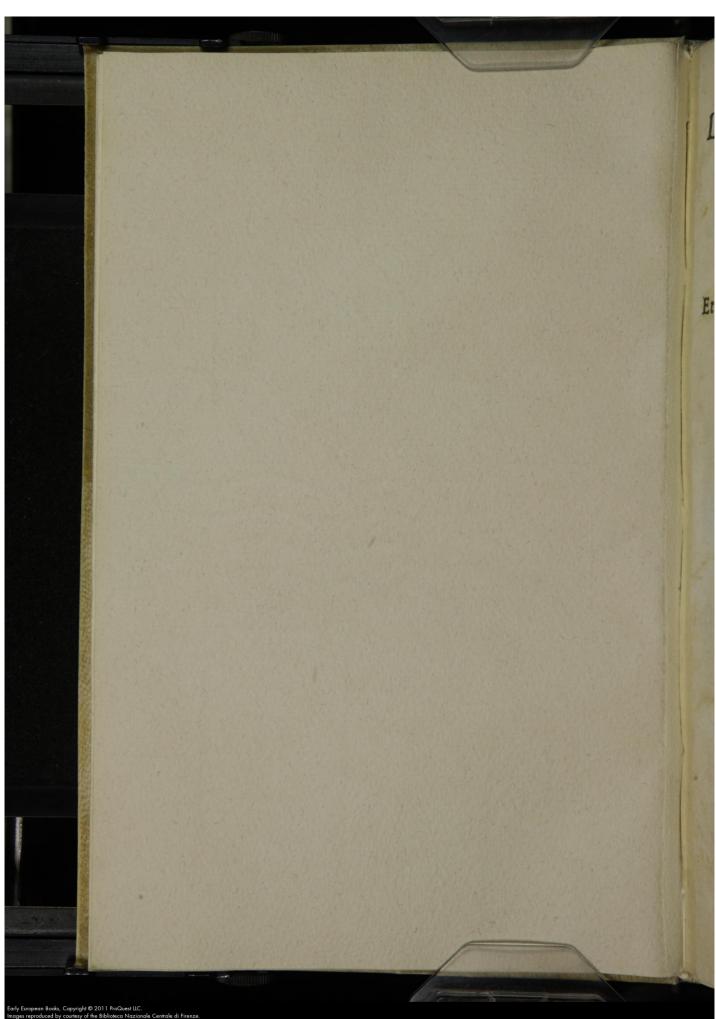

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazion CFMAGL 1.7.363

## L'ETHICA D'ARI-

#### STOTILE RIDOTTA

IN COMPENDIO DA SER Brunetto Latini.

¥

Et altre Traduttioni, & scritti di quei tempi.



Con alcuni dotti auuertimenti intorno alla lingua.



PER GIOVANNI DE TORNES.

M. D. LXVIIL



ON COMPENDIO DA SER

Branesso Latini.

Et alere Tradomioni, & feritti di quei tempi.

TO THE OWNER OF

Con alcuni dotti muicrispenti intorno alla lingua:

ALCONOMICS OF THE PARTY OF THE

PER CHOVAUNI DE TORNES.

1.7.363



### A TRESNOBLE SEI-GNEVR, VINCENS MAGALOTTI, GENTIL-

HOMME FLORENTIN.





ONSIEVR, il vous pleut dernierement me prester le liure que disiez vous auoir esté envoyé par le Sieur Corbinelli. Maintenant ie le vous rens en forme plus

durable: vous priant prendre en bonne part, si pour aymer & cherir vostre vulgaire Tuscan, & mesmes l'antiquité de la langue, representee en ce traitté, i'ay, peut estre, passé les bornes de modestie, imprimant ce qui n'estoit pas mien, sans vostre plus expres congé: non toutessois que l'eussiez defendu. Le l'ay donc

imprimé, comme vous voyez, auec grand soing, & totalement selon l'exemplaire, sans auoir changé vn seul iota de son escriture. l'ay seulement mis à la fin du liure, les annotations de la marge: & y ay remis les lieux qui estoyét marqués au texte par vne estoile. Et ne puis croire que par ceste mienne hardiesse, iaye despleu à personne, mais plustost serui au comun prossit de tous ceux qui se plaisent en vo stredite langue. Ie vous prie donc, Monsieur, receuoir le don que ie vous fais de vostre cho se propre, selon vostre accoustumee benignité, & congnoistre par ceci aumoins vne petite estincelle de la reuerence que iay tousiours euc à la grandeur & noblesse de vostre coura ge, douceur de vos louables mœurs, & dexterité & gentillesse de vostre esprit : vertus, que comme chacun les congnoit, aussi chacun les a en singuliere admiration & recommandation. Mais ie ne parleray plus auant de vostre valeur, pour ne sembler me vouloir mesler, moy (di-ie) indigne & sans los, auec ceux qui estans tres-dignes & tres-louables, vous peuuent dignement louër. De Lion. le 20. de Septembre 1568. D. V. S. humble seruiteur

Jean de Tournes.

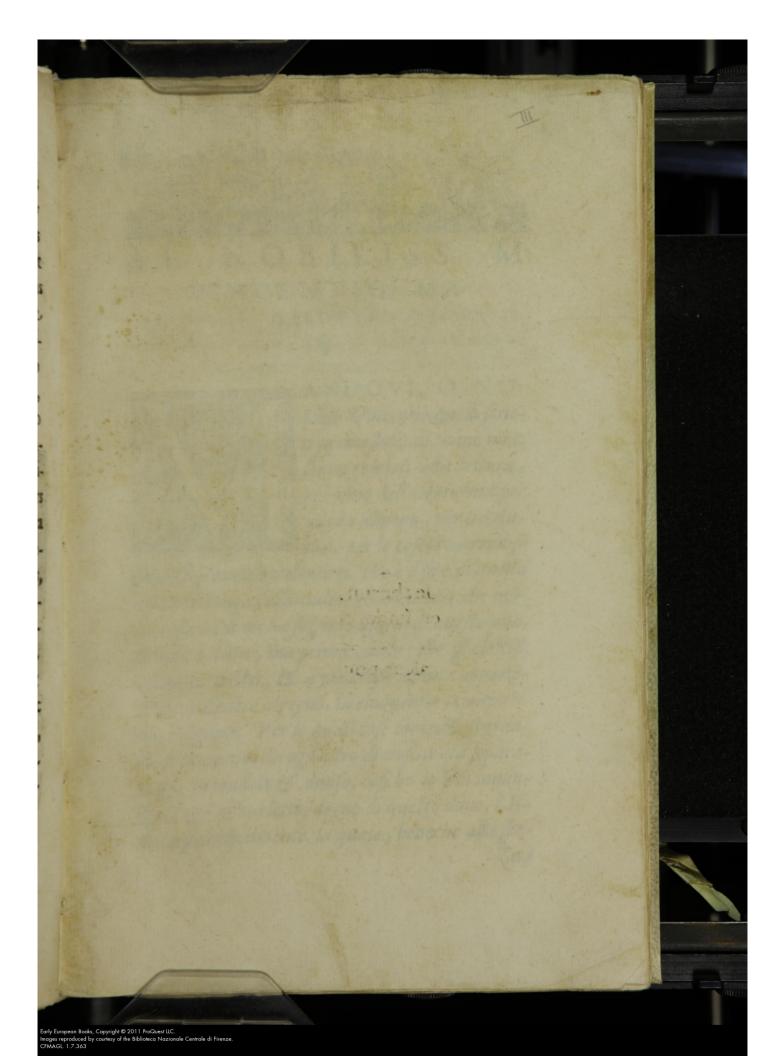





# AL. NOBILISS. M VINCENTIO. MA

ANDOVI, O NObiliss. Uincentio, quelli scritti promessiui, di mano mia: senon gratiosi alla lettura, pel vitio dell' Antichita: per quella almeno, per li Autori, per le cose, reuerendis-

simi. Riceueteli volentieri. che è il sine di questa mia non lunga sollicitudine.risoluendoui, che niuna cosa altra mi ha sospinto àfarui di questa mia, semplice cura, ma prima, dono: che gl'elettis. costumi vostri, & à valorosa anima appartenenti: l'illustre ingegno, la eloquentia, continentia, religione. Per le quali cose tante, & si grandi, si come voi da ogn'altro di vostra eta separato gia vi rendete & diuiso, così ho io Voi innanzi ad ogn'altro eletto, degno di questo dono, l'Ethica principalmente. la quale, beneche alla spetata

Zata, & non cosi tutto pienamente alla guisa, che bisognerebbe, pertrutta di costumi, & virtu morali. Ma ogni mia intentione è fornita, se io ho voi ben'eletto. La qual materia se bene ascolterete, cioe, se la noterete, comprenderete chi voi, in un certo modo, siate: o ben tosto siate per efsere percioche non si dee, ne si puo sperare (vsero parole piu temperate , & credibili : poi che non volentieri crediamo in altrui quello, o che non hauiamo, o che non confidiamo potere hauere) che tanti vostri, & si pretiosi inity, auenga che taciti, et non cosi palesi à ciascuno, à molti non dimeno sonori, & splendidi: non sieno per riuscire à perfette, et honombili aperationi. Ridirollo con la licentia di Plat. & con parole ancor piu timide, Non si dee dubitare, che tanti, & cosi delicati di virtu semi, non sien di se per producere laudeuolisimi frutti in cosi laudeuole pianta.

LETHICA

rias religione. Per le quali cofe

le cipie voi da oge stero di vo

B as com abrea electo, device de auces

threa principalmente, la quale 3 besteche

# L'ETHICA D'ARI-

# STOTILE TRADOT-

TA DA SER BRVNETTO

LATINI.

GNE ARTE, & ogne doctrina, e ogne operatione, & ogne electione pare adomandare alcun bene adun que ben dissero lifilosofi che lobene sie quello lo quale desiderano tutte le cose. Secondo diuerse arti sono diuersi fini che sono tali fini che sono operationi. & sono tali fini che

non sono operationi, ma seguitansi aloperationi conciosia cosa che siano molte arti, & molte operationi ciascuna ae il suo sine. verbi grazia la Medecina siae vn suo sine, cioe fare sanitade, & larte dela caualleria laquale insegna conbattere sia vn suo sine per loquale ella e trouata, cioe Victoria e la scienza da fare naui siae vnaltro sine cioe nauicare ela scienza che insegna reggere la casa sua e la famiglia sua ae vnaltro sine cioe richezza. Sono alquante arti, le quali sono generali, & sono alquante, le quali sono spetiali, & contengonsi sotto quelle. Verbi gratia, lascienza dela caualleria sie generale sotto laquale si contengono altre scienze particulari. si come e la scienza de fare listreni e leselle e le spade & tutte laltre lequali insegnano fare cose, lequali sono mestiere abattallia, & queste arti vniversali sono piu degne, & piu honoreuoli

reuoli de quelle. impercioke leparticulari son facte per luniuersali. Et si come ne le cose facte per natura e vno vltimo intendimento finale, alquale sono ordinate tutte loperationi dequelle arti, si come luomo che saetta a il segno per suo dirizzamento, cosi ciascuna arte ae vn suo finale intendimento. loquale dirizza le sue operationi.adunque larte ciuile la quale insegna reggere lacittade e principale & sourana de tutte laltre arti: percioche sotto lei si contengono molte altre arti, lequali sono honoreuoli. si come lascienza da fare oste & dareggere lafamilglia. & la rectorica e anche nobile per cio chella si ordina & dispone tutte laltre che si contengono sotto lei. el suo compimento er lo suo sine sie compimento er fine de tutte laltre. adunque lo bene loquale si seguita de que sta scienza sie lo bene delluomo, percioche ella lo constringe de far bene & costringelo de non far male. La diricta do-Etrina si e che luomo si proceda in essa secondo che la sua natura puote sostenere. Verbi gratia. luomo che insegna geometria si dee procedere per argomenti forti, liquali si chiamano demostrationi. e lo recthorico dee procedere ne la sua. scientia per argomenti & ragioni verisimili. & questo si e percio che ciascuno artefice giudichi bene & dica laueritade de quello che sapartiene ala sua arte. La scienza da reggere lacittade non conviene a garzone ne a huomo che seguiti le sue voluntadi percioche non son seno nele cose del secolo. & nota che garzone si dice in due modi quanto altempo & quanto a i costumi. che puote tale hora luomo essere vecchio de tempo, or garzone de costumi, or tal fiata garzone de tem po, & vecchio de costumi.aduque acolui si conviene la scienza dereggere la cittade che non e garzone de costumi, & che non seguita la sua voluntade senon quando si conviene, & quato si couiene, et oue si couiene. Sono cose lequali sono manifeste ala

natura

natura, & sono cose che sono manifeste anoi. onde in questa scienza si dee cominciare dale cose, che sono manifeste a noi. luomo che dee studiare in questa scienza, & apprendere si si dee ausare nele cose buone, & giuste, & honeste. Onde li conuiene hauere lanima sua naturalmente disposta a questa scienza. ma quello huomo che non ae neuna de queste cose e inutile a questa scienza. Le vite nominate & samose sono tre. luna sie de concupiscenza. laltra sie vita cittadina, cioe vita de prodezza, & donore. la terza sie vita contenplatiua. e sono molti huomini che viuono secondo la vita dele bestie, la quale si chiama vita de cocupiscenza percio che seguitano tutte le loro voluntadi. & ciascuna de queste vite si a suo sine propio diuer so dallialtri. sicome larte delamedicina a diuer so fine da la scienza de combattere, chelsine dela medicina e de fare sanitade el sine dela scienza defare battallie sie victoria.

Bene sie secondo due modi che vno bene lo quale huomo. vuole per se. & vnaltro bene lo quale huomo vuole per altro. bene per se, si come la beatitudine. bene per altro sono detti lionori, & le vertudi. percio chuomo vuole queste cose per auere beatitudine. Nasural cosa e aluomo che sia cittadino, & costumi coli huomini artefici, & cotra lanatura delluomo sie habitare solo nel deserto, & laoue non siano genti percio che luomo naturalmente ama compagnia. Beatitudo siecosa compiuta, laquale non abbisogna neuna cosa de fuori da se per la quale la vita delluomo sie laudabile, & gloriosa. adunque la beatitudine sie lo maggior bene, & la piu sourana cosa, & la piu optima che luomo possa auere. Lanima delluomo sia tre potenzie. luna si chiama potentia vegetabile, ne la quale participa luomo colli arbori, & co le piante, per cioche tutte le piante anno anima vegetabile, si come luomo. la seconda potentia si chiama sensibile, ne la quale par-

14-

271

altr:

性概

the per

MINN.

TI G

te que

Aringe Halo-

MIM-

u per-

des.

e fac

to fie

izade

egus-

ecola.

加台

colin

87.4

108

ofe

ticipa luomo con tutte le bestie. percio che tutte le bestie anno anima sensibile. la terza si chiama potentia rationale, per laquale luomo sie diuerso da tutte laltre cose, percioche neunaltra cosa ae anima rationale, si come luomo. E questa potentia rationale sie talora inacto, er talora inpotentia. Onde la beatitudine delluomo sie quando ella e inacto, e non

quando ella e in potentia.

Ogne operatione che luomo fae o ella e buona, o ella e rea. & quello huomo che fa buona la sua operatione sie degno da uere la perfectione dela virtude de quella operatione. Verbi gratia, lo buono ceteratore quandelli cetera bene sie degna cosa chelli abbia lo conpimento de quella arte. eloreo tutto il contrario. adunque se la vita delluomo e secondo loperatione dela ragione allora sie laudabile la sua vita. quando elli la mena secodo la sua propia virtude. ma quado molte virtudi si raunano insieme nellanima delluomo, allora si e la vita delluomo optima, & molto innorata, & molto degna si che non puote essere piu. percio che vna sola virtude non puote luomo fare beato ne perfecto. sicome vna rondine quando appare sola e vno solo die temperato non danno certa demostranza che sia venuta la primauera. Onde percio ne in piccola vita delluomo ne in piccol tempo che luomo faccia buone operationi non potemo dicere, che luomo sia beato. lo bene si divide in tre parti che luno sie bene dellanima.laltro sie be ne del corpo. & lalero sie bene defuori dal corpo. & de questi tre beni, lo bene dellanima sie piu degno bene de neuno. e la forma de questo bene non si conoscie, senon neloperazioni lequali sono con virtudi. La beatitudine sie nelacquistare dele virtudi & nelluso loro. ma quando la beatitudine nelluomo inabito & non inacto allora sie virtuoso, come luomo ke dorme. la cui operatione, & virtude non si manifesta.

bili

CI4

74)

ta di

nore.

glori

dere

p114 (

new

luon

no a

Beat

Poli

alcu

ma luomo beato di necessita e bisogno cheloperi secondo la-Eto. & similliante de quello che sta nel travito a conbattere, & vince, quelli a la corona dela victoria. e se alcuno huomo se piu forte de colui che vince, non a percio la corona perchelli sia piu forte selli non combatte auegna chelli abbia la. potentia de vincere. e cosi lo guiderdone dela virtude non a luomo infino a tanto chelli adopera la virtude actualmente. & questo sie percio che lo loro guiderdone sie la loro beatitudine sie la dilectione chelli anno infino a tanto chelli adoperano la virtude. Che il giusto si dilecta nela institua, elsauio nela sapientia, el virtudioso nela virtude. & ogne operazione la quale si fa per virtude sie bella, & dilecteuole in se medesima. Beatitudo sie cosa optima, iocundissima, & dilectabilißima. La beatitudine, la quale e in terra si abbisogna de li beni de fuori. percioche non e posibile aluomo chelli fac cia belle opere, & chelli abbia arte, laquale si conuenga a buo na vita, & abbondanza damici, & de parenti, & prosperita de ventura sanza li beni de suori. & per questa cagione non abbisogna alcuna cosa che faccia manifestare il suo honore, & lo suo valore. & alcun dono e facto de Domenedio glorioso, es excelso ali huomini del mondo, degna cosa e a cre dere che quello dono sia la beatitudine. inpercio chella sie la piu optima cosa, che possa essere nelluomo. chella sie cosa honoreuole molto, & compimento & forma de vertude. Et neuna generatione danimali puote auere beatitudine se non luomo, et neuno garzone non ae beatitudine. percioche neuno animale, ne neuno garzone non adopera secondo vertude. Beatitudo si e cosa ferma & stabile sempre secondo vna dispositione ne la quale non cade vanitate, ne permutatione alcuna, & nonna talora bene & talora male, ma tuttauia bene. & questo sie percioche la bontade e la retade sie ne loperatione

22724

Tro de

Unfi

legal

mano il

reture

elele

horosa

4 mil

e fi che

WIN .

nords

lems-

on pac-

£ 6164-

la bene

1 /2 be

le que-

ene. !

CZ LATE

Bort

0

115

Ad.

177.4

peratione delluome. la colonna de la beatitudine si e loperazione che luomo fa secondo virtude. e la colonna del contrario suo sie loperatione, laquale luomo fae secondo lo vizio. & questa operatione sie ferma & stante.nelanima delluomo virtuoso no si muoue & non si turba per cosa contraria tem porale che li possa auenire per cio che gia non auerebbe beatitudine selli si conturbasse: percio che la tristitia, & la paura si tollie altrui lallegrezza dela beatitudine. Sono cose le quali sono molto forti a sostenere, ma quando luomo le sostiene patientemente si sidemostra la grandeza del suo cuore. & sono altre cose le quali sono lieui a sostenere, & perche luomo le sostenga non si mostra grande fortezza in lui. si come mor te de filgluoli, & loro malizia. Queste cose auegna chelle sia no forti non permutano luomo dala sua felicitade. La felicitade, & luomo bene auenturato, & benedetto son tanto degna cosa, & tanto da honorare che le loro laude non si pos sono dire & spetialmente si conviene a noi de reverire, & ma gnificare & glorificare messer domenedio sopra tutte laltre cose, & dee luomo pensare de lui, che nelsuo pensare sia luomo tutto bene, & tutta felicitade percio chelli e cominciamento & cagione de tutto bene. Felicitade e vnatto ilqua le procede da perfecta virtude dellanima, & non del corpo. & si come lo perfecto medico cerca sollicitamente la natura. del corpo delluomo accio chelli la conserui insanitate, & medichila da la infermitate, cosi si conuiene che li buoni eli stu diosi reggitori della citta si veghino, & steano attenti & studiosi de conseruare la forma dela felicitade dellanima deli lo ro cittadini. & confortarli a fare bene lopere dele vertudi.lo fructo dele quali sie felicitade. Lanima nostra sia molte potentie. luna sie potentia inrationale, nela quale si comunica colepiante, & collialtri animali. & percio non e propia potentia

potentia delluomo. & questa potentia puote fare la sua operazione dormendo luomo. Er laltra potentia, la quale si chia ma intellectiva, secondo la cui opera e detto luomo buono & reo. & questa potentia non fae la sua operatione nel sonno manifestamente. e percio si dice che luomo felice daluomo misero non e diuerso neja metade dela sua vita. Che nel tenpo che luomo dorme cotale e lo buono chente lo reo. & questo si e che lanima nel sonno si riposa dalopere per lequali ella e detta buona, & rea. ma questo non e vero generalmente. percio che lanima deli buoni huomini si vede tal fiata visioni sognando molto buone, & molto veili, le quali non vede lanima delluomo reo. & e vnaltra potentia delluomo, la gna le auegna che non sia rationale si participa de la ragione, per cio chella dee obedire ala virtude rationale. & questa si chia ma la virtude concupiscibile. Dee luomo sauere che nelanima sono talora contrari moumenti, si come nel corpo che luno membro si muoue, & laltro sie paralitico. ma questa contrarieta e manifesta nel corpo & nellanima e nascosa.

La potentia rationale sie detta in due modi. luna sie la potentia laquale sie veracemente rationale. laquale apprende, & discerne e giudica. laltra potentia racionale sie la potentia concupiscibile. & e deta rationale infino atanto chella ista obediente, & sottoposta a la potentia che detta veracemente rationale. si come fa lo buono figluolo al suo padre. lo quale riceue il suo gastigamento. Due sono le virtudi luna sie detta intellectuale, si come la sapienza, & scienza, & prudentia. laltra si chiama morale, si come castitade, & largezza & humiltade. Onde quando noi volemo lodare alcuno huomo de vertude intellectuale, diciamo, questi e vnsauo huomo intendeuole, & sottile. Et quando noi volemo lodare vn altro huomo de vertude morale cioe de costumi noi diciava altro huomo de vertude morale cioe de costumi noi diciava

mo, questi e vn casto huomo, & humile, & largo. Conciosiacosa che siano due vertudi vna intellectina, & laltra morale. la intellectiva sisi ingenera, & cresce per doctrina, & insegnamento. e la virtude morale sisi ingenera, & cresce per buona vsanza. & questa vertude morale none in noi per natura per cio che la cosa naturale non si puote mutare de la sua dispositione per contraria vsanza. verbioratia. la natura de la pietra sie dandare giuso. onde no la potrebbe. luomo tanto gittare in alti chella imprendesse adandare in suso. e la natura del fuoco sie dandare insuso. onde nol potrebbe luomo tanto trarre ingiuso, chelli imparasse deuenire giuso. & vniuersalmente neuna cosa naturale puote naturalmente fare il contrario dela sua natura. Ma auegna che questa virtude non sia innoi per natura la potentia de riceuerla e in noi per natura el compimento e in noi per vanza. Onde queste vertudi non sono in noi al postutto sanza natura, ne al postutto secondo natura. ma la redice & lacon ciamento de riceuere queste vertudi sono innoi per natura. el compimento e la perfectione de queste vertudi sie in noi per vsanza. Ogni cosa laquale e innoi per natura sie prima in potentia, & poi si viene ad acto. si come adiviene deli senni delluomo, che prima a luomo la potentia de vedere, & dudire, & per quella potentia ode & vede. & non vede luomo prima, & ode, che elli abbia la potentia del vedere & de ludire. Auemo noi gia che la potentia va dinanzi alacto. nele cose morali e tutto lo contrario, che loperatione alacto va dinanzi ala potentia. Verbi gratia luomo siae la virtude, che si chiama iustitia perauere lui facto innazi molte ope rationi de giustitia. & ae luomo la virtude che si chiama castitade per auere luomo operate dinanzi molte operationi de castitade. & cosi adiniene dele cose artificiali, che luomo a larte

224,

lo m

fto.

a larte de fare le cose nellanimo per auere lui dinanzi molte volte facte case. & altrementi non potrebbe auere quella arte seno lauesse molte volte adoperata dinanzi. E similliantemente larte del ceterare aluomo per auere molte volte ceterato. E luomo e buono per far bene, e reo per far male...

Per vna medesima cosa si generano in noi le virtudi, & si corronpono se quella cosa si fa in diversi modi & advuiene dela virtude si come dela sanitade, che vna medesima cosa in dinersi modi facta fa sanitade, & corrompela verbigratia. la fatica sella e temperata fa sanitade nel corpo aluomo: & sella epis che non si conssiene o meno che non si conssiene si corronpe la sanitade & cosi adiviene de la virtude che sa corronpe per poco & per troppo, & conservasi pertenere lo mezzo verbioratia.paura, co ardimento corronpono la prodezza delluomo: percio che luomo ca paura si sugge per tutte le cose, & luomo che ardito assalisce ogni cosa, & credelasi menare a fine. & neluno nelaltro nonne prodezza, ma la prodezza sie tenere lo mezzo intralardimento, ela paura. dee luomo fuggire le cose che sono da fuggire. & cosi dei inten dere in tutte laltre virtudi, si come tu ai inteso ne la prodezza, che tutte le virtudi saquistano, & si saluano per tenere lo mezo. E mestiere che noi distinguiamo, & pogniamo differeza intra labito, ilquale e con virtude, & labito ilquale e sanza virtude per tristitia & allegrezza, lequali si fanno neloperation loro. Verbigratia luomo che sastiene da le voluntadi carnali: & de questa astinenza e allegro sie detto casto. & luomo che sastiene da le voluntadi carnali, & enne do lente sie luxurioso. & similliantemente chi sostiene molta ter ribil cose, & de queste non si turba si e prode & force & luomo sostenendo cose terribili, o turbasine sie detto pauroso. dogni o peratione, & dogni costume se si seguita o allegrezza, o tristitias

27

de

14-

in

14-

476

che

m-

ZL

红鸦

76

per

413

4.80

718

900

1000

mo

o tristitia. Adunq ogni virtude si e con delectamento, o con trestitia. & percio li reggitori de le cittadi si honorano le delectationi elallegrezze, le quali sono facte debitamente: & affliggono con dinersi tormenti le delectationi elallegrezze, le qualinon son facte debitamente. Le cose che luomo desidera, & vuole sono iy. luna sie veile, laltra e dilecteuole & laltra buona. e le cose contrarie si sono iy, inutile, & non dilecteuole, & ria. & in queste cose chi vsa ragione sie buono, & chinon vsa ragione sie reo, & specialmente nela dilectatione. perciochella sie nutricata connoi dal cominciamento dela nostra nativitade. & percioe grandissima cosa che luomo abbia misura, & rectivudine ne la dilectatione. adunque tutto lontendimento de questo nostro libro si e nella dilectactione.percio che disse Heraclico che ne le grani cose con uiene auere arte. adunque lontendimento de lartefice dela scientia ciuile sie chelli faccia delectare li suoi cittadini ne le cose nelequali si conviene & come & oue, & quando, & quanto. Et chi vsa bene queste cose secondo chelli dee sie buono, & chi fa il contrario sie reo Adomandare luomo come luomo iusto faccendo lopera de la institia, & tenperato faccendo lopera dela temperanza. e potrebbe luomo dire che similliantemente e de questo cor dela gramatica. che luomo e detto gramatico quandelli fauella secondo gramatica. ma in veritade nonne similliante dellarti: & dele vertudi, perche nellarte accio che luomo su sia buono non e mestiere se non sauere, ma nele virtudi non basta lo sauere sanza loperatione. pero chel sauere sanza lopera vale poco ad essere buono: & similiante de questo e delonfermo lo quale intende bene rutti li comandamenti del medico, co non ne fa neuno. Onde si come cotali infermi sono di lungi dala sanitade, cosi cotali huomini sono dilungi dalafelicitade. Nellanima delluomo

delluomo fon tre cose, cioe, habito, potentia, & passione le pasfioni son queste, allegrezza, desiderio, amore, inuidia, amista, & odio. le potentie son dette nature, per lequali noi posia mo fare le sopradette cose labito sie quello, per loquale luomo sie lodato, o vicuperato. Adunq dico ke la virtude non e potentia, ne passione, anzi e abito percio che per la passione & per la potentia non e luomo lodato, ne vicuperato ma per labito e luomo lodato, & vituperato, lo quale e permanente, 6 stance nellanimo delluomo. La virtude sisti truoua nele cose canno mezzo, & stremitadi, cose piu & meno : & questo mezo si dice in due modi. vno mezzo si e secondo la natura. & laltro mezo si e per conparatione a noi. & e detto lo mezzo secondo natura & per se quello che in tutte le cose e vna medesima cosa. Verbioratia sel diece e troppo, & lo due e poco e lo mezo e sei, per cio che lo sei e tanto più chel due quanto elli e meno del diece. e lo mezzo per comparatione a noi sie quello che nonne ne troppo ne poco. Verbigratia. se pilliare picciola quantitade de nudrimento e poco, es pilliare vna grande quantitade e troppo, non si dee luomo percio por re nela metade. Verbigratia, se manicare due mezzi pani e poco, & mangiare diece e troppo chi ne mangia sei non tiene mezzo in comparatione a noi ma tiene mezzo per se. Ma lo mezzo secondo noi sie mangiare ranto che non sia ne troppo ne poco. & ogne artesice ne la sua arte si si sforza de tenere lo mezzo & lasciare li stremi, e la virsude morale sie in quelle operationi, nele quali lo troppo el poco e da visuperare, o lo mezzo e da lodare. adung la virtude e habito voluntario che sta nel mezzo quanto anoi con determinata ragione. Lo bene si puote fare solamente in vno modo. el male si fa un molti modi. & percioe graue. cosa, & faticosa ad esser buono. & lieue & ageuole ad essere

THE .

fur-

e fi

mi t

MI

reo. & percio sono li huomini più rei che buoni. Sono cose nele quali non si puote trouare mezzo percio chelle sono eutre ree, si come fare furto, o micidio, o adulterio. & sono cose che sono puramente mezzo, & non vi si truoua stremo, si come sono tutte le virtudi. Uerbigratia, Temperanza, & for citudine, percio che il mezzo nona istremo infrase. La fortezza sie mezzo intra la paura, e lardimento. e la castuade sie mezzo intra seguitare le sue voluntadi, & alpostutto lasciarle, e la largezza sie mezzo tra lanaritia, & la prodigalitade percio chel prodigo soperchia in dare, & viene meno inriceuere elauaro fa tutto il contrario. Ma luomo che largo tiene mezzo intra questi due. & la prodigalita si sono nele cose picciole, & nele mezzolane. ma nele grandi cose sisi chiama lo mezzo Magnificenza. ela superabbundantia nona nome latino, ma in greco si dice apex rochalia elpoco si chiama paruificentia. Mezzo nela volon tade cioe aguallianza sie detto equanimo. & quelli chene vuole troppo delonore sie detto magnanimo. & quelli che ne vuole poco e detto pufillanimo. & luomo che sadira dela cosa che si conviene & quando, & quanto, & come sie mansueto. & quelli che sadira come non dee sie iracudo. & quelli che sa dira meno che non dee sie detto inirascibile. La veritade si e mezo intradue extremitadi, cioe soperchio es poco: es quelli loquale tiene mezzo intra queste due cose si e detto verace. & quelli che soprabonda sie detto vantatore. & quelli che viene meno sie detto humile. Quelli che tiene mezzo ne le cose da sollazzo, & daginoco sia nome ingreco entrapelos. & quelli che soperchia in cio sia nome giullare, & quelli che molto meno sia nome campaio luomo che tiene mezzo in sapere viuere co legenti sie detto amico, & accettewole, & luomo che soperchia incio selli lo fa sanza viilitade Sysi

fisi chiama piaceuole. & selli lo fa per sua villitade sisi chia ma lusinghiere, & quelli ke viene meno in cio si si chiama huomo de discordia. Vergogna epassione danima, et none vereude. et quelli che tiene lo mezzo nelauergogna si si chiama vergognoso, et quelli che si vergogna piu che non dee sia nome ingreco recopres.et quelli che si vergogna meno, che non dee sia nome isucroognato. Tre sono le dispositioni ne loperationi delluomo, cioe piu, et mezzo, et meno. et sutte quese tre cose sono cotrarie intra se, percio che li stremi sono cotrary infrase.chelpoco sie cotrario altroppo, el mezzo sie contrario adambendue li stremi cioe alpoco, et altroppo. Onde se tu fai comparatione intralmezzo elpoco, lo mezzo si puote dicere poco. Onde se tu vuoli comparare la prodezza ala paura la prodezza sarae ardimento. Es se tu vuoli conparare la prodezza alardimento, la prodezza e detta paura. Ma sappie che maggiore contrarietade a intralluno stremo & laltro che nona tra li stremi el mezzo. sono tali stremi, che sono piu presso al mezzo caltri. Verbigratia.lardimeneo sie piu presso ala fortezza, che none la la paura.e la prodigalitade sie piu presso ala largezza che none alauarina. Ma la insensibilità dela volunta carnale sie più presso ala castita che non e aluxuria. & questa cosa sie per due ragioni.luna ragione sie secondo la natura dela cosa. laltra sie da la nostra parte. per la natura e questa la ragione. la paura si e piu contraria ala fortezza, che non e lardimento da la parte nostra. percio che la stremita ala quale noi siamo piu acconci a cadere per natura sie piu di lungi dal mezzo. Onde percio cademo noi piu acconciamente ali desidery de la carne, che noi non facciamo al contrario. Adunque conciosiacosa che la vertude sia inpilliare lomezzo, & apilliare lo mezzo siano mestiere cotante considerazioni, graue cosa es a luo 起りで

a luomo douentare vertuoso. percio che pilliare lo mezzo in ciascuna arte non si apartiene a ciascuno huomo, senon solamente a colui che sauio, & perito in quella arte. Verbigratia. trouare lo punto de mezzo nel cerchio non sa ogne huomo se non solamente quelli che sauio in Geometria, & cosi e in ciascuna operatione percio che fare la cosa e lieue, ma farla debito modo, & con debite circonstanze non si pertiene se non al sauio in quella operatione. & ogne operatione che tiene lo mezzo e bella & degna de merito. & per questa cagione douemo noi inchinare lanima nostra al contrario desiderio nostro infino atanto che vegna al mezzo. & graue cosa e appressarsi ala cosa diritta. adunque in tutte le cose e da lodare il mezzo. Sono operationi, le quali huomo fa sanza sua voluntade cioe per forza, o per ingnoranza. sicome vno vento leuasse vn huomo, & portasselo inaltra contrada per forza. & sono altre operationi, lequali luomo faper sua vo luntade. & per suo arbitrio, si come luomo vae a fare vna operatione de versude, o vna operatione de vizio per sua propia voluntade. Et sono altre operationi, che sono parte secondo voluntade & non secondo voluntade si come quando luomo e in vna naue tempesto sa, che gitta fuori le cose sue per canpare la vita. & si come aduniene neli comandamenti de segnori, che comandano a i loro subditi, che occidano lo padre, o la madre. Queste cotali operationi sono composte doperatione voluntaria, & doperatione non voluntaria. ma piu presso e aloperatione voluntaria che non e ala forza. Poche se lo Re ti comanda che tu debbie vecidere lo tuo padre sotto pena della vita: o che vecide lo tuo figluolo, quando tu il vieni a vecidere tul fai per tua voluntade auegna che tul faccie per comandamento altrui. & percio in cotali operationi sia lode & vicuperio. & percio si dee luomo

anzi.

fien

che

LIN

anzi lasciare dare la morte che luomo faccia cosi sozze cose; si come vecidere lo padre olfigluolo, o sia altre simillianti cose. Pouerta de senno & de discretione e cagione del male, & ogne huomo che reo sia poco senno, & no conosce quello che dee sug gire, & quello che dee fare. & per questo modo se mulciplicano li huomini rei. Pensa luomo che luomo ebrio e luomo irato quando fanno alcuno reo facto chelli lo facciano per ignoranza per non sapere. & auegnadio chelli siano igno ranti neli lor facti, ma tuttania la cagione dela malizia none defuori da loro.per cio che la scienza delluomo non si puote partire dallui. adung lacagione de questo male sie concupiscentia, o ira, o cagione deli mali facti per voluntade. o non e possibile, che luomo faccia le buone operationi per voluntade & le ree sanza voluntade. Similiantemente la vo luntade e piu comune & piu generale che non e la electione. pero che loperatione de voluntade sie comune allianimali, & aligarzoni.ma la electione non pertiene se non a colui che sastiene da ira, & da cocupiscenza, & talora vuole huomo cosa che impossibile, ma non la elegge perche impossibile. Anche la voluntade e fine e la electione sie antecedente al fine.percioche la oppinione va dinanzi, & de dietro a la electione. & e detto luomo buono, & reo per la electione, ma per la oppinione non e detto ne buono ne reo. Anche loppinione sie deueritade, o de falsitade, ma la electione sie de bene, o de male. La oppinione sie de quelle cose che luomo non sac per fermo, ma la electione sie de bene, o de male. Anche la oppinione sie de quelle cose che luomo non sa per fermo, ma la electione sie de quelle che luomo sae per fermo. Anche non ogni cosa e da eleggere senon solamente dequella ondelliae auuto consillio dinanzi. Anche non e dafare consillio dogne cosa, senon de quelle dele quali fa confillio luomo sauio, er tuo

& luomo discreto.ma de quelle cose, delequali siconsilliano limatti, e li semplici nonne da fare consilglio, ma quelle cose le quali anno grauezza, es possonsi fare per noi, es anno dubbioso vscimento cioe dubbioso fine. sono cose de lequali si dee fare consilgizo si come de dare una medicina auno infermo, & daltre cose simillianti, & dele cose, lequali non sapartengo no anoi nemica none da fare consilglio si come neuno de la serra de gedemonia si consilia inche modo legenti anno buona conversatione. Anche non dee luomo consilgliare de le cose che sono necessarie & perpetue. Verbigratia, non douemo consilgliare sel sole si leua domattina, o se no, & se pione, & se no. Anche non douemo confilgliare dele cose che vegnono per ventura. si come a trouare auere o tesauro. Anche non si dee luomo consilgliare del fine se non di quelle cose che vanno dinanzi alfine. Verbigratia, lo medico non fi consilglia dela vita, ne lo rectorico de persuasione. & colui che fece la legge non si consilglia de la felicitade. ma ciascheduno di loro soppone perfermo lo suo fine, & consilliansi de le cose per le quali elli possano venire a questo fine. es pensano in che modo elli possano venire a questo fine operse, o per li suoi amici, percio che le cose, lequali luomo fa per li suoi amici sile fa perse. La voluntade si e fine secondo che derro e di sopra, & pare ad alquanti huomini chel buono sia quello, che luomo vuole. & altri sono a cui pare che quelle che luomo vuole siano quelle che paiono essere buone, ma secondo la veritade lo bene sie quello che pare al buono buomo, percio ke luomo che buono iudica dele cose sicome luomo sano deli sapori, che indica lo dolce esser dolce, e lamaro amaro. ma luomo ke infermo fa tutto ilcontrario, percio che li pane quello che amaro dolce, & quello che dolce amaro. e cost toperatione buona si li pare rea, es la rea si li pare buona. questo

per

Crea

tade

tag

questo si addiniene percio che a luomo reo si pare ogni cosa che li dilecta buona, & rea quella che no li dilecta. molti huomini sono infermi de questa infermitade peruersa percio che loperatione del bene o del male sono in suo arbitrio. Onde se fare lo bene e innoi, & fare lo male e innoi. & addiniene talfiata deloperatione che luomo fa si come delifilliuoli, che poi che lo figluolo sia reo si li pare buono. & che fare lobene elomale sia innoi sissmostra percoloro che secero le leggi: liqua h si affliggono demolte pene coloro che fanno lo male, & honorano coloro che fanno lo bene. e le leggi si confortano liuomini de far bene, co confortali deguardarsi de fare male. & neuno huomo conforta altrui de le cose che non sono in sua podestade. Verbigratia, che luomo non abbia dolore de le cose che fanno dolore, & che luomo non si riscaldi delfuoco, & che non abbia sete & fame. Coloro che fecero le leggi si puniscono li huomini de la ignoranza, delaquale ellisono cagione per sua pigrezza. es dee luomo sapere che doppia ignoranza. luna sie delaquale luomo non e cagione si come e la ignoranza del pazzo er de questa non dee luomo esse re punito. & e vnaltra ignoranza dela quale luomo e cagione. si come e la ignoranza delluomo ebbro, es de quella dee luomo esser punito. & ogne huomo che passa li comandamenti de la legge secondo voluntade deessere punito. & ciascuno huomo che insto e reo sie cotale perciochelli puole essere.ma quando luomo e facto iniusto, & reo, non douenta percio iusto, perchelli volglia essere, si come adiviene delluomo loquale e sano, es douenta infermo, percio cheelli non vuole credere ali medici, ) sando le cose, lequali conservano la sanitade percio che questo huomo douenta infermo per sua volun tade ma da chelli efacto infermo no puote essere sano per vodere lui essere sano. & simile de colui che getta la pietra, che anze

colui

sper supi che o sia melle

1.5

Ho

anzi chelgli lagetti sie in suo arbitrio di gittarla. ma quando e la egittata none in sua voluntade de ripilliarla, o de ritenerla. & cosi adiviene delluomo, loquale douenta rco. daloncominciamento sie in suo arbitrio dessere reo. ma dachelli e reo non e in suo arbitrio de diuentare buono. Non solamente sono malicie nelluomo per volunta, ma etiandio nel corpo, si come essere luomo cieco, & zoppo. & queste malitie possono essere in due modi nel corpo luno per natura, si come colui, che nasce cieco, & zoppo. & lalero modo per colpa de colui chae lo male per sua colpa, si come quelli cacieca per troppo bere, o per furto, & de cotaligenti non dee luomo auere misericordia. Adung se ciascheduno huomo e cagione del suo habito, & cagione de la sua ymaginatione in alcuno modo, o dellie bisogno chelli abia sanza lo suo exercitio alcuno naturale principio per loquale elli e disposto aconoscimento de bene, & de male, & volere fuggire lo bene e lo male percioche optima cosa, es laquale non e possibile dauere ne perconsuetudine, ne perdoctrina, e nelluomo per natura. & questa sie perfecta, & buona natura delluomo. adung le vertudi eli vizy sono secondo la voluntade delluomo. & nota che loperatione & labito non sono secondo la voluntade delluomo in vn modo, ma in diuersi. percioche loperationi dal cominciamento suo infino ala fine sono ad arbitrio, & auolunta delluomo, ma labito none nelarbitrio ne nela voluntade delluomo, se non alsuo cominciamento. Diciamo oggimai de ciascuno abito cominciado ala fortezza, & di che fortezza sie, secondamente che detto e de sopra, mezzo infra la paura, e lardimento, percio che sono tali cose che luomo dee temere ragioneuolmente, si come sono i vizi, & ogne cosa, che pone luomo in mala nominanza. & quelli lo quale nona paura de queste cose sie isucroognato, & e degno de vicuperio e chia

chia paura de queste cose sie da iodare. E sono huomini che sono arditi in battalglia, & sono liberali dispendere pecu nia luomo forte non teme meno che li sia bisogno, ne piu, & e apparecchiato de sostenere tutte quelle cose, che si conuengono, & quento si conuengono. & luomo ke ardito si soperchia in que se cose, er luomo pauroso viene meno. Le cose che sono da temere non sono duna materia, ma sono in molte guise. Che sono molte cose, lequali sono da temere adogne huomo cae sano intendimento. percioche quelli, che non teme lo truono, & londe del mare sie matto. & sono altre cose, lequati non teme ogne huomo. & queste cose sono secondo piu & meno, cioe secondamente che luna cosa e piu da temere che laltre. & si come io dico dele cose paurose cosi intendi de le cose dardire percioche gluomini arditi prima chelli regnano a li facti si fanno grande vista, & quando vengono a li facti sisi partono, & luomo prode & force fa tutto ilcontrario, che prima chelli vegna ali facti si sta queto, & da chelli e ne facti si sta prode, & force. Forcezza si e detta in cinq modi.lun modo sie forcezza ciuile. percio che gluomini dela cittade si sostengono molti pericoli per auere honore, & per non essere vituperati da li suoi cittadini.e lo secondo modo sie per senno, & per iscaltrimento, che luomo a in quello officio ouelli sadopera, si come noi vedemo nelgluomini che son bene amaestrati de battalglia, che fanno opere de grande prodezza confidandosi dela loro scientia, auegna chelli non siano forti secondo lauerita, percio che quando elli veggono nela battallia pericolo de morte si fuggono: abbiedo maggior paura dela morte, che dela vergogna, ma luomo che forte secondo la verssa apprezza meno la morte, che la vergogna. lo serzo modo si e dela fortezza per surore, si come noi vedemo ne le fiere che son forii, & ardite per lo grande furore che.

che in loro, & questa non e fortezza, percioche luomo che si mette a un grande pericolo per ira, o per furore non e detto force, ma quelli e forte che si pone a pericolo per diritto inentendimento. Lo quarto modo de fortezza si e per forte monimento di concupiscentia, si come noi possiamo vedere nel li animali bruti nel tempo che si commuone la luxuria. onde molti huomini fanno molti ardimenti per luxuria. Lo quinto modo desortezza si e per securea, che luomo crede spesse siate auere vinto, si come admiene quandelgli conbatte collattro & eusato di vincerlo, & quando combatte conunaltro si perde lo suo ardimento. & questi v. modi non sono de vera fortezza. La fortezza sie ptu degna cosa, es piu nobile, che non e la castita. percioche piu lieue cosa e astenersi dale delectationi carnali, che non e astenersi da le cose triste. Castita sie mezzo intra le dilectationi corporali. & non in tutte le delectationi corporali castita.percio che delectarsi luo mo nele cose che si veggono & che sodono si come si conuiene, & quando, & quanto, non e castita. inpercioche vedere luomo de belle cose, & vdire de belle nouelle, & odorare de belli fiori come & quando, & quanto si conviene non e castitade, ma la dilectatione non e senon in due senni, cioe nel gusto, & nel tacto, neli quali noi comunichiamo coli altri animali. si come delectarsi ne le cose ke si mangiano, & si beono. & ne le cose ke si toccano, & spetialmente nel tacte e grande delectatione, & percio e bestialcosa aseguitare troppo la dilectatione del tacto. Nelousto non dilecta luomo cosi come nel tacto: che solamente e delectatione nelgusto quando luomo examina li sapori, ma inquanto lo gusto e vno tacto basta la dilectatione in lui. Sono delectationi naturali, ne lequali luomo puote peccare, si come e in mangiare, & in bere troppo. adung sanno castita sie excesso delectationi corporatis

rali, & non de le cose triste. percio che in questo sisi attende la forteza. Tal fiata e luomo intenperato, & incasto per chelli satrista piu che non dee, quando non puote auere la cosa chelli desidera. a grande pena si truoua neuno huomo chelli si dilecti meno che non dee nele delectationi carnali, & a costui non e posto nome. adunque quelli e casto, che tiene mezzo ne le dilectationi, cioe che non dilecta troppo adauerle, & non si contrista perchelli no le possa auere, ma dilectauisi tenperatamente secondo che basta a la buona vita delluomo. Convienesi che luomo contrastea ali desideri dela dilectatione, percio che se luomo si lascia soprauincere, la ragione rimane disotto al desiderio. & per tutto cio si rimane lo desiderio delluomo affamato. E percio si conviene infino da garzone chelli abbia maestro secondo lo cui comandamento elli viua, altrimenti rimarra collui lo desiderio infino chelli fie grande. & percio ci conviene bene studiare, accioche la ragione rimanga desopra aldesiderio, o vero a la concupiscentia. Larghezza e mezzo in dare, & in riceuere pecunia. adunque quelli e liberale, che vsa la pecunia. conueneuolmente, cioe che da quella cosa che si conuiene, & come, & quando, & quanto & a cui si conviene. Ma il prodigo o vero lo distruggitore sie dette quelli, che soperchia in dare, & viene meno in riceuere, & lauaro fa tutto ilcontrario. & degna cosa e che larghezza sia piu in dare che in riceuere, percioche piu lieue cosa ericeuere, che dare, & piu e dalodare colui che da quelle cose che si conviene, che non e da lodare colui che sastiene de riceuere quelle cose che si conuiene. O generalmente e piu degna cosa de la virende operare la cosa diritta & buona, che non e astenersi da quello che si conviene astenere. ma tuttavia queste cose si sono in via diguallianza. Poco e da lodar colui che temperatamente riceue, ma colui che da temperatamente e molto da lodare perlutilitade che luomo a de quello che li da... Non e largo huomo quelli che satrista de quello chelli da. percio che non da per larghezza. En luomo largo si e contento a se de pocho, accio chelli possa souenire amolti, o poco, o molto chelli posse gia sempre si sforza de fare opere de larghezza secondo la sua facultade en radeuolte si truoua luomo largo essere ric cho, pero che la ricchezza non cresce per donare, ma cresce raunare, en ritenere, e vsanza che la ricchezza che luomo a sanza fatica silfa essere largo. En grande marauiglia e quando luomo e riccho con grande fatica selli e largo:

Chi

che s

De d

Luomo che prodigo sie meno reo ke lauaro, perciochelli fa prode a molti huomini, ma lauaro non fa prode aneuno huomo,ne a se per cio ogne huomo li vuole male. anche lo prodigo si puote correggere in molti modi, ma lauaro non si puote mai medicare. & naturalmente luomo sie piu acconcio alauaritia che none ala prodigalita percio si si parte piu dal mezzo. Sono molti modi delarghezza, er radeuolte si possono trouare tutti in vno huomo. Che tal fiata e luomo auaro in tenere le cose sue, ma non in desiderare lastrui, & sono tali che sono auari non per tenere le cose sue, ma per desiderare lalerui, Questi cotali si anno illoro desiderio da non saviare, & isforzansi deguadagnare dogni sozzo guadagno, si co me di mantenere bordello. & detenere rossiani, & puttane, & dare a vsura, & ritenere giuoco. & de questa maniera sono li grandi huomini, che guastono le cittadi, & rubano le chiese, & similiantemente rubatori de stradi. & in questo peccato peccano piu li huomini che non peccano nela prodigalita. Magnificentia si e virtude che operatione ne le ricchezze, & solamente nele grandi spese, e la natura delluomo magnifico sie che maggiormente sia sollicito accio che li (noi

suoi facti si facciano con grande honore, & con grandi spese che con picciole, co restringersi luomo in queste spese sie paruificentia. Questa virtude che detta magnificenza sissinten de nele grandi cose, & marauigliose, si come e de fare templi, & chiese adonore di dio, & ricchi ornamenti de chiesa, & generalmente in tutte le cose, che apertengono adonore de dio: & similliantemente in fare grandi nozze, & ricchi conuiti, o dare altrui grandi albergherie, o fare ricchi presener. & luomo chee magnifico nol conuiene pensare propiamente de le sue spese, er delaltrui. Er nela magnificentia non e solamente mestiere che sia abbondanza de cose, & dauere, ma e mestiere con essa huomo che sappia spendere, & menare quelle cose, come si conviene o elli perse, o huomo de sua schiatta. Onde qualuomo ameno luna dequeste cose, o ambendue sie da schernire selli si framette dopere de magnisicentia. Luomo che soperchia de colui che detto sie colui che in queste cose spende piu che non si conviene, & la doue puore stare la piccola spesa si la fa grande, si chome sono quelli che danno lo loro a giulliari, & ali buffoni, & come coloro che gettano le porpori ne la via, & questo non fa per amore de versudi ma solamente accio chelli paia esser marauiglio-6, & glorioso a la gente. Paruifico sie quelli che nelle cose grandi, o marausoliose si sforza de spendere poco. o cosi cor rompe la bellezza del facto suo, & per poco risparmio perde grands spele, & grande honore. & queste sono due stremitadi de la magnificentia, ma non sono da vicuperare da chelli non fanno danno a li loro vizij. Magnanimo sie colui che acconcio a grandissimi facti, & rellegrasi, & gode in fare grandi facti. Ma colui che sinframette de far gran fatti & non ve acconcio si e detto vanaglorioso.e colui che dengno donore, e de dignitade & elli a paura de riceuerla,e dinframetteruisi

si e detto huomo de piccolo animo, en magnanimita sie stremo per comparatione de le cose, ma quanto alloperatione e mezzo. La vera magnanimitade e solamente in quelle cose che sono grandissime, & bellissime, cioe ne le cose per lequali luomo serue amesser dominedio glorioso. & la diritta abicudine sie in queste cose grande honore. & luomo magna nimo sie lo maggiore huomo elpiu honorato che sia, & non si muoue per piccola cosa. & noninchina la magnanimita sua a neuna sozza cosa. adung la magnanimita si e adornamento, & corona de tutte le vertudi. & percio non e lieue cosa a trouare luomo magnanimo, anzi e molto forte: percio chelli non e solamente buono a se ma a molti altri. & salcuno huomo e magnanimo non si rallegra troppo per ligrandi honori che li siano facti percio che no li puote esser facto tanto honore che risponda ala sua bonaritade & a la sua grandezza. Anche lo magnanimo non si rallegra troppo per cose prospere che li auegnano, & non si conturba per cose auerse. Nobilita de sangue, & ricchezza anticha aiutano luomo adessere magnanimo, & quelli e veramente magnanimo cae in se due cose, per lequale elli debbia essere innorato cioe quello che dettoe bonita. & luomo magnanimo sia per nulla li pericoli: percio chelli non dubita de trarre la vita sua a buon fine, & rallegrasi de far bene alerui, & vergognasi de riceuerne daltrui. percio che piu nobile cosa e dare che riceuere, & quando e riceue beneficio si si studia de renderne canbio. & e pigro de fare piceole spese. ma nele cose laoue e grandi honori & grandi facti non e pigro. Et luomo che e de grande animo ama altrui, & vuole male alerui manifestamente, & non celato percio ke vile cosa li pare celore la sua voluntade. E e austero, & rendesi crudele se non se in cose de solazzo, & de giuoco alerni, & connersa bene co

100 6

ns, es

0

le,p

ne,10

70

HIETH

e det

nin

Aren

pera

nom

che

bons

li huomini in cose de sollazzo, & dallegrezza, & ae inodio tutti li lusingatori, si come gente mercennaia, percioche ogne huomo che lusinga sie seruo, & tiene bene lengiurie ma dispregiale, o non ne cura, o non si loda, o non dice villania de neuno huomo. cura piu de legradi cose che de le vili, si come huo mo che basta a se medesimo. E nel suo monimento tardo, & graue nela parola & fermo nel fauellare. & questa si e la dissinicione del Magnanimo. & colui che soperchia in queste cose si e detto vanaglorioso, & quelli che sinframettono de grandi honori, & degran facti si comelli ne fossero degni, conciosiacosa che non siano, si come de fare belli panmi, o altre cose de grande apparenza, o credono per questo. essere exaltati, & li saui huomini siglianno per matti, & per bestiali Pusillanimo si e quelli che degno dauere honore; & a paura diriceuerlo, & ascondesi dallui. & questo si e ma le, percioche ciascuno huomo si dee desiderare lonore, co lo be ne, lo quale e conuenenole allui.adung, ciascuno si erra quan delli si diparte dalmezzo ma non sono molto rei. Nelonore si truoua mezzo, & stremi nele cose minori, percioche in queste cose si truouano piu, & meno, & mezzo.percioche puo te luomo desiderare piu honore che non dee, & quanto si con uiene, & questi non hanno nome, se non comune. Gia e detto di sopra la conperatione intralo largo, & lo magnanimo, & intra colui caina e lo magnifico, & intra li loro stremi percioche queste sono le cose mag giori, & quelle sono le minori.e lo mezzo sie da honorare, e li stremi sono da vitu perare. Nellira si e mezzo er stremo. non anno propris nomi li stremi chiamasi lo mezzo Mansuetudine, & luomo che tiene lo mezzo sisi chiama mansueto, & quelli che sopra bonda nellira sia nome iracondo. & quelli che sadira meno che non dee sia nome non ireuole & colui e veramente man [weta

sueto che sadira de quello ke si conviene, etacui si conviene, & quando & oue, & come, e quelli e iracundo che passa lo modo in queste cose, & tosto corre in ira, ma tosto ritorna. ilpin delevolte. & questo e lo melglio che in lui. per cio che se tutte le cose ree si raunassero in vno huomo non sarebbe. da sostenere. Luomo che non sadira sie quelli lo quale non sadira oue si conviene, & quando & quanto, & questi sie da non lodare. percioche sostenere vieuperio, che nonne iustamente facto a se, o, a li suoi amici e vitupereuole cosa.e tal fiata lodiamo noi questi huomini percieche non fanno grandi minaccie, e tal fiata lodiamo noi liracundi dicendo chelli sono forti huomini, & arditi, & certo grave cosa e a determinare le circonstantie dellira con parole. Ma cotanto douemo sapere, che tenere lo mezzo sie cosa da lodare, & tenere li stremi sie cosa da vituperare. Dopo questo douemo dicere dele cose lequali auegnono nele conpagnie delgli, huomini, & ne le conuersationi, & ne li parlari che tenere lo mezzo in queste cose si e cosa da laudare, es tenere li stremi si e da vicu perare.e tenere lo mezzo sie che luomo sia piaceuole afauella re,et astare etausare colegenti. & sia huomo de bella copagnia & sia comunale nele cose, che si conviene a cui, & quando, & quanto, & come, & perche. E questa conversatione e quasi similliante alamista, & eui differentia in questo, che nelamistade per necessitade sie amore, ma in questa conuersatione non e amore. percioche puote luomo bene conuersare colluomo che non conosce, & luomo che soperchia in queste cose sie quelli che sinframette, & rendesi tracteuole piu che non dee colluomo strano, & colluomo chelli non conosce, & che non ae conoscimento col vicino, o non vicini. E quelluomo che fa queste cose, percio che la natura laconcia acio sia nome piaceuole. E quelli chel fa per cagione de guadagnare

sie detto lusingatore. Eluomo che viene meno in questa conuersatione sie detto agresto, puote esser detto descordeuole.

La verita e la bugia si sono contrarie piu che cosa che sia almondo. eusansi nel detto, & nel facto. & luomo honoreuole, & de grande animo vsa la veritade nel detto, & nel facto. & luomo vile, & de piccolo animo fa ilcontrario.luomo verace sie quelli che tiene mezzo intralo vantatore, che si vanta & mostrasi de fare grandi facti & grandi discesi piu che elli none. & intralo dispregiato & lumile. lo quale cela lo bene che in lui, menomalo percio che luomo verace si concede, & afferma quello che e in lui de bene ne piu ne meno. e luomo dispregiato sie melglio disposto cheluantatore, percio chel vantatore si mente nel detto, & nelfacto. Peggiore de tutti questi sopradetti sie quelli che pensa dese quello non e percioche non conosce se medesimo & percio sie piu da vituperare che non e vnaltro. & luomo verace sie buono, & ee da lodare, el bugiardo sie reo, & da vituperare. percio che cia scuno buono dice cotali parole chentelli e & luomo che verace solamente per amore dela veritade e piu da lodare che co lui che verace per amore, o perguadagno chelli ne faccia, o chelli naspetti.e colui che si vanta, & presumme de se piu ke non dee per cagione non de guadagno doro, o dargento sie da vituperare si come huomo vano. Ma colui che si vanta per bonore, o per alcuna villitade no e cosi da vituperare, & huo mini sono che dicono bugia che se ne rallegrano & sono altri che dicono bugie per essere tenuti grandi & per guadagnerie. & luomo dispregiato, & humile cela dese legrandi cose per fugire lite, & briga, si come fece Socrate per auere vita riposeuole & luomo che se exalta ne le piccole cose sie detto nulla. & giudicasi de le corpora degluomini si come delluomo che ride troppo, percioche troppo vitupereuole cosa iltroppo ride-

re. & luomo che viene meno alpostutto nel ridere sie detto crudele, & agresto.ma luomo allegro si sta tratteuole alsuo compagno, & quando si conviene, & nol contrista con socça cera, & non conmuoue altrui a sozzi giuochi percioche talora lo giuoco si dechina a vituperio, & e cominciamento de lu xuria, & de quelle cose ke sono vietate per la legge.la vergognasse passione che singenera similiantemente alapaura.percio che colui che si vergogna si arossa per ogni cosa e colui che si vergogna si ca paura. & la vergogna se non nels adolescenti no e conueneuole, & neli garzoni, per cio che la vergogna si li ritrae da li peccati. ma la vergogna sie da biasimare nelgluo mini vecchi, percio che luomo che vecchio non dee fare cosa da vergognare. Giustitia sie habito laudeuole per lo quale luomo si e facto giusto. & fa operatione de institia, & vuole & ama le cose iuste. & conciosia cosa che sia abito de iustitia, la quale e virtude, cosi la non institia e abito de vitio, & conoscesi luno contrario per laltro. La institia si e detta intre modi. & luomo iusto, & luomo non giusto sie detto in tre modi. & edetto non susto quelli ke fae contra la legge,& quelli che passa la natura delaguallianza. & lauaro & luo mo iusto sie detto in altri tre modi.percio che in quanti modi si dice luno contrario in tanti modi si dice laltro & e detto iusto luomo che serua la legge, & la natura delaguallianza, & colui che contento ali leciti guadagni, & a li giusti. La legge si e insta cosa, & tutte le cose dela legge sono inste percio chella si comanda operatione de vertude. lequali operationi si fanno luomo essere felice, & observano lopere dela felicitade in lui. & vieta tutte lecose ree dela cittade. & comàda le buo ne, & legrandi operationi dela citta, si come stare ordinato, & fermo neleschiere delabattalglia. & comanda che luomo si guardi da la fornicatione, & da la luxuria. & comanda

che

che luomo stea in pace, & non percuota luno lalero. & comanda che luomo non fauelli contra laltro, & guardisi da ogni sozzo parlare. & sommatamente si commanda che luomo faccia opera de vertude, & guardisi daogne vizio.la iustitia sie la piu nobile, & la piu forte vertude che sia. & li huomini si amano loperatione dela iustitia, & maravilliansi dela sua bonitade piu che de stella lucida, o delsole quando elli si corica, & quando elli sileuano percio chella sie perfecta virtude piu che neuna altra. & vsa luomo iusto la iustitia inse, & nelli altri suoi amici. percioche luomo che none buono ase e ali suoi amici sie pessimo. & accio che luomo sia buono non basta essere buono pur a se, ma conuiensi che sia buono per se & per suoi amici. E la institia non e parte de vertude, anzi e tutta la virtude. e la non iustitia non eparte de vizio, anzi e tutto lo vizio. & sono spezie de vizi negati,o vero vietati manifestamente, si come lo furto, lauolterio, incantamento, falso testimonio, & tradimento, & frode de grandi huomini. & sono altre spezie de vizi, liquali sono iniuriosi molto si come fedire, & vecidere, & cose similianti a queste. Luomo giusto sie agualliatore, & talfiata amezzatore, & talfiata incoparatione. & e detto agualliatore intra molte cose & poche. & e in relatione in quattro cose, percio che luomo giusto non puote essere in meno de quattro cose. percioche due sono le persone intralequali si fa iustitia, & in quelle medesime cose ne le quali e aguallianza. percio che se non vi potesse essere disquallianza non vi sarebbe agguallianza. & cosi la iustitia sie in proportione de numero. & si come la institua e cosa iguale cosi la non institua e cosa non iguale: & percio lo segnore de la institua sisi sforza dagualliare le cose che non sono iguali. Onde costui vecide, colui percuote. & quelaltro manda in pellegrinaggio in fino a tanto chelli

chelli abbia renduto canbio alo infelice. & abbia satisfacto a colui cae riceunta forza. E lo segnore dela institia si si sforza di recare amezzo deguallianza lo soperchio, el menomamento ne le cose vtili. & percio tolglie a luno, & dae alaltro infino atanto chelli sono agualliati. & percio li conuiene sapere il modo secondo il quale elli tolga dal maggiore, & dea alminore, & comelli faccia satisfare delengiurie, accio che li suoi subditi viuano in buona fermezza de metade. Li abitatori de le cittadi si sono insieme & tollie luno dallaltro, & daluno alaltro. & rendonsi guiderdoni secondo la proportione de le cose loro infino chelli vengono alla diritta metade. Verbigratia. pononiamo chel ferratore abbia cosa che vallia vno, el calzolaio abbia cosa che rallia due, el maestro dela casa abbia cosa che valglia tre. adung e mestiere chel fabbro tolga dal calzolaio la sua opera, el calzolaio tolga lopera sua dalmaestro. & percioche lopera delluno e migliore che lopera dellaltro emestiere che visia quale che agualliamento, si che tornino alametade. & percio sue trouato lo danaio, per che aguallia tutte le cose che sono disgualliare. El danaio e si come iustitia, laquale non ae anima, percio chel danaio sie mezzo per loquale luomo si reca ogni cosa che non e iguale ad aguallianza. & puote luomo dare, & torre cose grandi & piccole per lo danaio, & e istrumento per loquale lo giudice puote fare la institua e lo danaio sie legge, laquale non ae ani ma, es dominedio glorioso sie legge vniuersale a tutte le cose. Lo vigore delaguallianza sta fermo per losseruamento dele leg gi dela citta. E li abitatori deli canpi crescono similiantemete cittadini si crescono per losseruaza de le leggi dela citta. & li cittadini si crescono per losseruanza de le leggi de la citta & li abitatori dele cittadi ele culture deli capi crescono similliantemente. & per lengiurie, lequali si fanno nele cittadi, adiviene

adiuiene tuttoil contrario. Galultimo si tornano a diserto & a bosco. El prencipe sie observatore de institua, & simigliantemente observatore daquallianza. & percio non da a se medesimo del bene loquale elli a insegnoria piu ca lialtri. & percio e detto cheglionori, & le segnorie fanno luomo manifesto. elpopolo si pone che la liberalita sie cagione del principa to,& de la segnoria. Talisono de loro che dicono che la cagione sie ricchezza. & tali sono, che pongono nobilita de sangue.ma luomo sauio si dice, & crede che la cagione per laqua le luomo e degno dessere prencipe, & segnore sie la virtude, laquale luomo ae in se. es questa sie la vera cagione. La iustitia sie in due modi.e vna iustitia naturale. & laltra sie secondo la legge. & la iustitia naturale siae vna medesima natura in ciascheduno luogo, si come lo fuoco loquale inogni parte la douellie siua in alti. La institua secondo la legge sia molte diuersitadi, si come noi veg giamo ne li sacrifici, liquali si fanno diuersamente, quali per animali morti, quali per generationi darbori. & ambendue queste iustitie sintendono vna aquallianza. Loquale rende la cosa che disposta appolui non per sua voluntade, ma per paura non e tale huomo fugge li sozzi guadagni et luomo auaro si li desidera forteme te. & luomo liberale non a cotante possessioni quante lauaro. Luomo magnanimo si merita virtudi grandi, & grandi honori, liquali sauegnono allui. & apparecchia lanima sua a co se grandi, & despregia le cose piccole, & vili. Ma colui che spande & scialacqua le cose grandi come non dee sie detto prodigo. Inuido si equelli che si trista dele prosperita de li buoni, & de li rei senza differentia neuna el cotrario aquesto si e colui che sallegra dele prosperita deli buoni, & tristasi dela prosperita de li rei. Chi dogne cosa si vergogna si e detto non pronto cioe vergognoso. Quelli che si vanta, & si mo-

Oper

C10

mod

instit.

nonne a altri

altru

171C10.

econti

aluno

710 al

mezz

24 44

altre

THE CO

Tronat

nato.

74 0

Ke si

buon

non e

PHOL

posta

stra dauere ogni bene in se & spregia li altri si e detto superbio. Sono huomini liquali e granicosa de vinere colloro, & anno natura laquale non si puote trattare. Et sono altri liquali sono lussinghieri a ciascheduna persona, & paiono esse re amici a ciascuna persona. & sono altri liquali tengono il mezzo intra questi. & sono quelli liquali rendono se ausare co legenti secodamente che si conviene, etoue & come. & questo cotale huomo sie veramente da laudare. lo giullare sie quelli che conuersa co le genti con riso, & con giuoco, & sa besse de se & delamololie, & delificluoli non solamente dellialtri huomini. & contrario acostui sie quelliche sempre mostra volto,& faccia crudele, & non si rallegra co lagente, & non fauella, & non sta concoloro che si rallegrano. & quelli che tiene mezzo intracostoro si e quelli che vsa queste cose mezzo modo. Luomo iusto si e detto iguale o agualiatore in due modi. & luno modo sie dividere pecunia, & honore & laltromodo sie sanare li huomini cano riceuuta ingiuria, & huomini canno a fare insieme. E li facti chelgluomini anno a fare insieme sono in due modi: luno sie per volutade, cioe quando il cominciamento deli facti e in nostro arbitrio: & fuori de voluntade sono quelli che luomo ae afare con altrui per forza, o peringanno, si come rapina, & furto, & cose similianti. Lo factore della legge si sana, & si aguallia li contracti, liquali sono intralpoco, el soperchio. el giusto agualliatore si divide le pecunie, elonore & sa divissione intra due almeno. e la institia divide in quattro cose: nelle quali cose ae proportione dalprimo alsecondo, es dal terzo al quar to, & lagualliamento de coloro e secondo la proportione a se medesimo, or indica la institua intraloro secondo la quantita dela virtude, & del merito. El sanatore che sanali modi de facti che sono trali huomini sie colui che fece la legge, es que-Sti &

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL 1.7.363 sti si discerne & fae iusticia intracoloro che fanno lengiurie & coloro che riceuono, & rende la loro hereditade a le rede cui deessere & tolgliela a coloro chella posseggono iniustamen te, & alquanti danna inpersona & alquanti inauere. & cosi aguallia lo poco coltroppo, percio che colui che fae lainiuria se soperchia sopra quello che suo, & colui a cui efacta la ingiuria sie menouato de quello che allui sappartiene. Elgiudice se agguallia intracostoro secondo misura darismetrica. & percio vanno li huomini aligiudici perchel giudice si e detto per modo di similicudine institia animata, percio chelli ordina la iustitia secondo lo moderamento che possibile, & la iustitia nonne in ogne luogo, o sia facto acolui che fa tanto quatelli fa a altrui. o sia tolto a colui che tollie tanto quanto elli tolglie altrui, perciochel moderamento delaguallianza non e sempre incio. Et si come luomo econtrario al non giusto cosi lo iguale econtrario al non iguale. el mezzo sie contrario talsiata piu aluno deli stremi calaltro, & luno deli stremi sie piu contrario alaltro che nonne almezzo. La iustitia nela citta sie mezzo intraperdere, er guadagnare. Er non si puote fare san za dare, & torre canbio, sicome colui che resse ipanni per altre cose che li sono mestiere. el ferratore dae i ferri per altre cose. En percio che in questo canbio era grande briga fue trouata vna cosa che lagualliasse. & questa cosa sie lo danaio. percioche lopera de colui che fa la cosa saguallia collopera decolui che fa i calzari col danaio. Sopra institia sie piu ke sustisia. adunque luomo che melliore delluomo buono sie buono intutti modi chessere puote. & colni che piu insto che non e lo giusto sie buono & iusto in tutti li modi chessere puore. E la institua naturale sie melgliore che quella che posta perli huomini sicome lo mele loquale edolce per natura sie pin dolce che nonne lossimele che fatto per axte. Es luomo

e co

efto wells

72 13

retr

6

721:

16-

luomo iusto viue per vita diuina per lagrande delectatione chellia ala iustitia naturale. & vía le cose iuste amandole perse medesime. Non si conuiene chelponitore le ponga generale in tutte loperationi percioche nonne possibile che le regole vniuersali si tegnano, & si seruino intutte le cose, lequa li non sono vniuersali. adunque le parole dela leggie debbono essere particulari, percioche giudicano dele cose corruptibili.

I vity deli costumi molto rei daliquali dee luomo fuggire sono tre, cioe malitia, crudelita, & luxuria. E le vertudi contrarie a questi vizy sono tre, cioe benignita, clementia, & castita. Sono alquanti huomini che sono de natura diuina per la grande abbondantia de le vertudi che sono inloro. & cotale habito sie propriamente contrario ala crudelita, & cotali huomini si sono detti angelici, o divini per la grande abbondaza dele vertudi ke sono in loro sopra lusanza in tutte le cose si come la bonita di Dio e sopratutta labondantia Sono altri huomini crudeli neli loro costumi, & sono de natura de fiera. E questi cotali sono molto delungati dale virtudi. Et sono altri huomini, liquali sono de natura de bestia inperseguitare li desidery, & le dilectationi loro. & questi cotali huomini sono dassimigliare a la scimmia & ali porci, & a li huomini, che seguitano le loro voluntadi si sono detti Epicury, cioe gente che non pensa senon del corpo. E le huomini che son detti divini elglihuomini cano costumi de fiera son pochi nel mondo. & quelli canno costume defiera specialmente si truouano nelle streme regioni, lequali sabitano cioe ne leparti de meridie sisi truouano li ethiopi : & ne le parti septentrionali si truouano lischiaui. Et dicesi delluomo diumo chelli ecasto, & continente inperio chelli sastiene dale concupiscentie ree secondo la potentia de lauertude incellectina luomo sia suoi termini aliquali elli si muone natu-

ralmente,

mez

tall

nece

ux

ralmente, & infra liquali si riuolge intralomezzo senon adiuiene cagione alasua natura, laquale silo inchina a costume de bestia, lequali percio che sono sciolte si seguitano lo mousmento del proprio desiderio, & discorrono per le pasture, & non si astengono de neuna cosa, a laquale li conduca la natura loro. Et in questo modo si esce luomo lo spatio de li suoi termini. & questo cotale huomo sie peggio che la bestia per la reta dela vita chelli a electa percioche lascientia delluomo sie vera. Luomo loquale appara & a scientia e vsa la sua scientia & a seguitare la natura dela virtude morale & de deleuirtudi diuine, & dele virtudi intellectuali. & questo huomo sisimuoue verso losuo termine, et girasi lungo lo suo mezzo, & vsa propositioni vniuersali, le quali conchiudono conclusione vera. Sono cose dilecteuoli, lequali sono dilecteuoli per necessita. & sono cose che sono delecteuoli per electione. & de queste sono tali che sono da eleggere perse, & sono tali che salleggono per gratia daltro. & sono le dilectationi necessarie quelle che luomo a in mangiare, & in bere, & in luxuria, & tutte l'altre delectationi corporali nela misura delequali luomo edetto casto, & le dilectationi lequali luomo elegge per gratia daltro sono queste, victoria, ricchezza, & honore, es tutte laltre cose buone, ne lequali comunicano con noi le bestie. E chi tiene mezzo in queste cose sie dalodare. & quelli che soperchia, o vien meno sie da vituperare.

Sono delectationi naturali, & sono delectationi bestiali. & sono delectationi per cagione de tempo. & sono altre per cagione dinferta. & sono altre per male nature. Le dilectationi fierali sono in quelli huomini, liquali si dilectano in fare offendere le femine pregne accio chelli si satollino de figluoli chelle anno in corpo. etsi come coloro che mangiano carne duomo & carne cruda. & dele-

E. 2. Ctations

74

mle

a Inc-

1004

叫台

MIL

1000.

16

Etationi per cagione dinfermita, o de mala vanza, sicome de pelarsi lecilglia, o de rodersi lunghia, es mangiare fango, o carboni. & delectationi per malanatura sono sicome giacere. coli maschi es tutte laltre cose vitupereuoli es sono alquante malitie crudeli amodo defiere che sono per infertadi, si come quelle che sono nelli frenerici, co melaconici, co similianti alloro. Luomo furibondo si tiene per sententia cio che piace allui, auegna chelli sia cotra li altri huomini. & se la ragione li dice chelli si debbia adirare pur vn poco vienia corre allira. & fa cosi come fanno li seruitiali molto leggieri de loro persona. liquali saffrettano de fare quello che comandato loro an zi chel comandamento sia facto. Et fa cosi come fa il cane che latra per ogne voce chelli ode. & non pensa sella e voce damico, o di nemico. Et questa incontinentia, la quale nellira si e per sorte calidita, & per velocita de monimento: & percio si e da perdonare piu a costui che non e a colui, che incontinente ne la concupifcentia. percio che costui vieuia. chelli vede cosa cheli dilecta non asperta lo giudicio dela ragio ne, ma soprasta adauere quello chelli desidera. adunque la. incontinentia dellira si e piu nela voluntade delluomo. E la concupiscentia si domanda li luoghi oscuri & percio e detto de la concupiscentia chella abbatte lo figluolo, & trade lui. Luomo, lo quale fa male, & non si pente non si puote correg gere. ma luomo che fa male, & pentesi si e alcuna speranza chelli si possa correggere. Quelli che non anno intellecto sono melliori de quelli ke anno intellecto, & non adoperano secondo quello: percio che coloro che si lasciano vincere ale concupiscentie picciole per dilectanza delontellecto sono similian ti a coloro liquali sinebbriano de poco bere vino per debilitade delloro cerebro. Luomo continente cae intellecto si si fer ma co perseuera ne laragione vera, co nelaelectione sana, co

non

non si parte dal moderamento diricto. Mutare lusanza es piu forte cosa ke mutare la natura. ma mutare lusanza e graue cosa percio chella e similiante a lanatura. Sono huomini a liquali pare che neuna delectatione sia buona ne per se ne peraltro. & sono altri a liquali pare che tali delectatio. ni siano buone, & tali no. & tali altri sono a cui pare che tutte le dilectationi siano buone. La dilectatione detta sanza respetto non e buona. perciochella sie de natura de sensualita. adunque non e ella similiante a lecose conpiute, & luocasto fug ge le dilectationi, percioch elle si inbrigano lontellecto & fanno a luomo dementicare lo bene. Li fanciuli ele, bestie si dimandano delectarione. & sono alquante delectationi che fanno luomo infermare, & inducono in loro molestia. adunque luomo chee intendente non domanda la dilectatione corporale se non con moderato vso. La castitaela continentia non sono vna cosa, percioche la castita sia habito ilquale sie accattato nellanimo delluomo perauere lungamen te vinti li desidery dela carne si chelli non sente neuno assalto de tentatione. Ma la continentia sie habito per loquale. luomo sostiene graui tentationi, & molto moleste, ma tutta via non consente accio tante ragioni ae in se. adunque non e vna cosa castita & astinentia. La incastita sie habito per loquale luomo pecca nele cose delecteuoli sanza orande stantia de tentatione, ma spetialmente per cagione de male, si come huomo che va caendo le dilectationi. adunque luomo incontinente sie quelli che vinto dala dilectatione, laquale lo stimola fortemente. Ma luomo incasto sie quelli che si lascia vincere ala dilectatione laquale no lo stimola. Et luomo incontinente sie cotale per debilitade de ragione, & per poca experienza. adunque non e senpicemente reo, ma e mezzo reo, & puotesi correggere, se la virtude ela sperientia si conforta

conforta. ma luomo incasto non si puote mai correggere. E la virtu dala malitia sissi conosce percio che ne la virtude e laragione sana, & nela malatia sie la ragione corrocta. & spesseuolte si corronpe laragione per la troppa concupiscenna. Tre sono li modi de constantia cioe defermezza.luno sie nelluomo che fermo inogne sua oppinione o vera o falsa chella sia. & laltro modo sie contrario aquesto. & laltro modo nelluomo che fermo nelbene, & dalmale si parte heuemente. ma igualmente luomo constante sie melglio chel mobile, percio che luomo mobile si muoue adogne vento.ma luomo costante non si muoue per forti desidery, ma talfiata perla nobile, & buona delectatione muta la sua falsa credenza & consente ala verita. Inpossibile e che luomo sia sauio, & incontinente insieme, percio che la prudentia non e solamente.... ma in operare. spesseuolte sono insieme lo scaltrimento e la incontinentia percio che lo scaltrimento si e diviso da la prudentia che la prudentia sie solamente nele buone co se,ma lo scaltrimento sie nele buone, e ne lerec. Et luomo sauio cadopera secondo la sua scientia sie similiante acolui che vegghia. & luomo che non adopera secondo la sua scientia sie simigliante a colui che dorme oalebbro.percioche nelluomo lasciuo labisso deli desideri carnali siassoga, & tranghiottisce loperatione dela ragione. Et cosi edilui come dellebbro nelquale ae affogato lo senno, & legato nel suo cerebro per molti vapori del vino, liquali ascendono alcapo. espercio molto soperchio di vino si peruerte lo diritto indicio, Luomo frodolente sie quelli che sae altrui ingiuria per consilglio pensato dinanzi & per ria electione de ragione, lequali sono si ree che non vi si puote auere rimedio neuno. Lamista sie vna dele virtudi delluomo, & de dio, & e molto mestiere ala vita delluomo: & luomo si abbisogna damici si come deEutri lialtri beni. Et li huomini ricchi & potenti, & prencipi de terre si abisognano damici, aliquali elli facciano bene, & daliquali elli riceuano seruigi & honore, & gratie. & grande securta delli huomini equella chelli anno per li amici. & quanto luomo emaggiore, & piu alto tanto li sono piu mestiere li amici, percioche quanto lo grande delagrandezza e piu alto cotanto epiu ageuole acadere, e la sua caduta epiu pericolosa. adunque vi sono molto mestiere li amici. & anche sono mestiere li amicine le brighe, e nelangoscie, & nele auerstadi che luomo a. perciochel buono amico sie securo refuggio. & luomo chee sanza amico sie solo neli suoi facti: & quando luomo e colamico suo sie accompagnato, es anne perfecto aiuto adempiere le sue operationi. percioche de due persone perfecte si viene perfecta operatione & perfetto intendi-Lo factore dela legge si conforta, & studia piu li suoi cittadini dauere caritade insieme che iustitia. percio che se ognie huomo fosse iusto, ancora vi sarebbe mestiere caritade, & amistade. Ma se ogne huomo fosse amico luno dellaltro, e non ci sarebbe mestiere iusticia perciche lamista si distrug ge ogne lite, & ogne discordia che puote essere. Le spezie delamistadi si cognoscono per le cose, che luomo ama. e le cose che luomo ama jono tre.cioe, bene, vtile, & dilecteuole percioche ogne huomo ama quello ke pare allui viile, & buono & dilecteuole, & non quello che cotale secondo la verita, ma quello chepare. Le spezie delamistadi sono tre. luna sie amistade per bene laltra sie per viilitade, lattra sie per dilectatione. & in ciascuna sie mestiere che sia manifesta retributione. percioche coloro che samano si volgliono bene a se co munalmente. Et coloro che samano per cagione dutilitade o per cagione de dilectatione non samano insieme veracemente, ma amano le cose per lequali elli sono amici, cioe delectatione,

lectatione, & vilitade. Onde inera costoro cotanto basta lamistade, quanto la dilectatione o lutilitade, & percio tosto si fanno amici, & nemici. Et questa amista delutilitade si truoua infra li vecchi.elamista dela dilectatione si truoua intraligiouani. Ma la perfecta e la buona amista sie solamente intra li huomini che son buoni, & sono similianti in vertudi, & vollionsi bene per la similitudine che intra loro de le virtudi. Et questa cotale amista sie amista divina, & contiene in se tutti li beni. ne intraloro non a neuna detractione ne neuna cosa de reo. & percio cotale amistade non puote essere. intralobuono, e lo reo ne intrali rei insieme, ma solamente intra li buoni. Ma lamista che per dilectatione, o per viilita puote essere intrali rei, & intra li buoni e li rei, ma tuttauia basta poco. Lamista sie ornamento laudeuole intra coloro che conuersano insieme, & anno conpagnia & e bellissima vita, per laquale viuono in tranquillita. & labitudine che intra loro non si diparte per diuersitade de luogo, & per non stare insieme. ma se fosse molto lungo questo departimento fa raffreddare lamista, & vscire de mente. & percio si dice nelprouerbio che pellegrinaggi, ele lunghe vie partono lamista la cosa amata nobile sie in se bene, & percio li amici si samano intraloro non per cagione de passione, ma per cagione dabito. & ciascheuno delli amici ama lo suo bene. & retribuisce luno a laltro secondo aguallianza. La participatione de coloro che comunicano in sieme & nel bene & nel male, & mercatantie, & conuer samento intraloro solgliono essere cominciamento damista. & secondo la quantita de queste cose sie la quantita delamista. & quello canno li amici si deessere comune intra loro percio che lamista sie vna comunita, & ciascuna comunita desidera cose similianti in concupiscentia, & in victoria, & in sapientia. & percio si fuoro le sollennitadi

nita

Re

7200

ceme

delo

00/1

proch

hon

sollenitadi dele pasque & loblationi de li sacrifici & inmolationi de victime, e le congregationi dele cittadi accio che diqueste cose nasca compagnia, & amore intrali proximi, da laquale cosa si proceda honore, & exaltamento a messer dominedio. Et soleansi fare neltenpo antico queste solennitadi dopo la ricolta de le biade. percio che in questo tenpo li huomini sono piu acconci per accattare amistadi & arendere gratia a dio per li benefici, liquali luomo a riceuuti da dio. Li principati si sono tre luno e principato del Re laltro fie deli buoni huomini. lo terzo sie lo principato dele comunitadi. & questo si eoptimo infra li altri. E ciascuno de questi principati siae lo suo contrario perciochel principato del Re sia contrary.cioe la segnoria del Tiranno, perciochel Re el tiranno sono contrary insieme. Che lo Re si si pena de fare solamente quelle cose, lequali sono viili alpopulo, chelli regge, & non quello che veile asse. & questo cocale sie veracemente Re. & quando lo Re comincia a lesciare lutilitadi del popolo & intendere ala sua si diviene del Re Tiranno. cosi la Tirannia non e altro che corruptione de principato. fimiliantemente li buoni o uero li grandi quando lasciano de procurare le cose che son buone alloro accio che la loro segnoria non esca dela loro schiatta & non considerano lo loro honore. & illoro merito, e la loro dignita si si muta lo toro principato al principato dela comunita. el principato dela comunita sissi corronpe per partirsi dalluso deleleggi ciuili, lequali sono buone & laudabili. E lo reggimento delluomo ala sua familia sie simigliate al reggimento del Re al suo popolo percio che la conversatione del padre a li suoi figluoli sie similliante al Re coli huomini del suo Regno : & percio si dice chelprincipato del Re sie principato deli grandi huomini, o vero deli buoni sie principato de li fratelli percioche li fratelli

dice

non sono divisi insieme se non perletade. & ciascuno de questi due modi de viuere cioe desegnoria & de suggectione sia dela iustitia secondo la misura dela sua bonita & deli buoni. percio chelsegnore quando elli e buono si si sforza de fare bene a li suoi subditi, & e studioso del loro buono stato. si come il pastore eistudioso del suo grege. e differentia intra la segnoria del Re, & quella del padre in questo chel Re sie segnore de piu genti, che non e lo padre. el padre sie cagione degenerare li suoi figluoli, & de nucricarli, & damaestrarli. adunque lo padre sie segnore de li figluoli naturalmente, & amali de grande amore & percio sidee essere honorato lopadre donore, lo quale si conviene allui. La institua de ciascuno sie secondo la quantita dela sua virtude. adunque aciascuno, lo quale e milliore si conviene piu del bene, e delonore cha ciascheunoaltro. Lamore de li fratelli sie si come amore de compagni: percio si sono viuuti insieme, & anno similitudine de passioni. Oue soprauiene tirannia, iui si perde iustitia, & delectatione. Lo segnore, el subdito si anno relatione insieme sicome lartefice, el suo strumento, si come lo corpo, cor lanima. & colui cusa lo strumento si fa prode con esso, espercio si lama, ma lo strumento non ama colui che lusa, & similiantemente non e amata dalcorpo lanima. E lo strumento si e si come servo, lo quale non ae anima. lo padre si ama lo sigluolo.elfigluolo ama lo padre percio che luno sie facto dallal tro.ma lamore del padre sie piu forte, che quello del figluolo. & e questa la ragione chelpadre si conosce lo figluolo essere fatto da lui vieura chellienato. ma il figluolo non conosce lo padre essere suo padre se non dopo grande tenpo, cive quando li senni sono conpiun & la discretione e conforcata. & anche percio chel padre siama lo figluolo si come vnaltro se, ma lo figluolo ama il padre si come cosa ke facta dallui. relli

telli samano insieme si come coloro che sono nati da uno prin cipio, & percio si dice che li fratelli sono nati dun sangue, & duna radice, & sono vna cosa auegna chelli siano partiti. & quello che coferma lamore intrali fratelli sie chelli sono nutri cati insieme, et couer sati insieme & sono duna etade. Lamore che luomo ae a messerdomine dio & lamore cae lo figluolo al padre sie duna natura, percio che ciascuno di questi amori sie per ricordatione de riceuuto beneficio, & perdonamento de gratia. ma lamore de messere dominedio dee passare lamore del padre. secondamente chel beneficio che messerdominedio dae algliuomini e maggiore, & piu nobile. Lamistade deli parenti, & deli fratelli, & deli conpagni, & deli vicini, & deli strani sie mag giore, & minore secondo la diversita de le cagioni, per tequali luomo vuole bene luno alaltro, percioche quelli che sono nutricati insieme, & disciplinati insieme, & anno lungo tenpo conuer ato si si volliono grande bene. La more chee tra la molglie, el marito sie amore naturale. & e piu antico amore che non e quello de li cittadini intraloro. in questo amore sie grande viilitade, percioche loperatione delluomo sie dinersa da loperatione dela semina. E quello che non puote fare luno si fa laltro, & cosi compie lo loro abbisognamento. E li filliuoli si sono legame che lega insieme la molglie el marito in vno amore, percio chel filliuolo sie comu nale bene di loro due. La comunicatione si congiugne in vno amore li buoni per cagione de virtude, liquali veracemen te samano insieme, & non e intraloro calogna, ne contentione, ne voluntade de vincere luno laltro se non solamente inseruire.percioche grande alleggrezza e alamico quando elli afacto apiacere alamico suo. Sono amistadi, lequali sono dette questionali. & queste sono lamistadi che sono neli huomini che riceue viilitade & servigio luno dalaltro, & ae intra

ofi-

: 10

rdo

loro grande accusamento. & dice luno alaltro, io ti feci cotale seruigio, & non o riceuuto canbio, & dice quellaltro a colui. che non e verita, anzi feci a te cotale seruigio, & no oe auuto canbio neuno. Ecotale amistade puote poco durare. Lamistade si e similiante ala institia. onde si come la institia e, in due modi naturale, & legale, cosi elamista in due modi, cioe naturale & legale, & e detta lamista legale quella, che particulare, & mercimoniale, si come quella, che stae pur in dare, & riceuere manualmente sanza dimoranza. Molti huomini sono a liquali piace lo bene, & la cosa conueneuole, ma tuttauia si pilgliano quello, che e viile, es lasciano lo buono. & cosa buona & conueneuole sie fare bene altrui sanza speranza dauere canbio. ma veile sie fare seruigio altrui con isperanza dauere maggiore giuderdone, & questo si e lo serurgio che luomo fa acolui che potente de renderli canbio del facto servicio Honore sie pregio de vertude, & mercede de riceuuto beneficio. & guadagno sie souenimento dindigentia. & li huomini maggiori debbono dare a liminori guadagno: & li minori debbono fare a limaggiori honore, & reuereneia. O questo si dee essere secondo li meriti dambendue etian dio in questo modo sisi conservano lamistadi. Li onori che luomo dee fare amesser domine dio, & al suo padre, auegna chelli si sforza quanto elli puote. Lo conueneuole aqualliamento si aquallia le spetie de lamistadi, lequali sono dinerse si come adiviene ne li ordinamenti delecittadi, che lartefice delicalzamenti si vende lisuor calzari secondo chelli valliono. & similiantemente delle altri artefici, & intra loro sie vna cosa amata come per laquale saguallia, & si conferma marcatantia, cioe oro, & argento. Quando lamico ama lo suo amico per dilectatione, & quella si ama lui per veilitade, en non ama luno laltro per diritto bene, cotale amore auaccia

1401

7107

lig

dre

lice

che

loro

pe co

tore

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze CFMAGL 1.7.363 auaccio si diparce. & ongne amista che per cagione lieue anaccio si diparte. ma le cagioni che sono ferme, & forti fan no lungo tenpo durare lamista, adunque lamista laquale sie per la verita, & per lo bene quella basta lungo tenpo, percio che la virtude non si puote lieuemente rimuouere. & lamista che per lutilitade si si parte quando lutilitade sie tolta di mezzo. Verbigratia. Luomo che canta per isperanza de guadagno se luomo si rendesse cantare per iscanbio de quello, non sine chiama pagato, percio che aspetta dauere altro guiderdone. adunque non sara concordia ne le mercatantie, e nonua concordia de voluntade. laqual cosa adiuiene quando luomo riceue per quello chelli da, quello chelli vuole. Et talora fie che per quello che luomo da luomo non vuole senon honore, & reuerentia, si come facea pictagora, loquale da li suoi discepoli per cagione de sua doctrina non volea senon honore, & reuerentia. Et alora e che per cagione de doctrina vuole luomo danari, si come advuiene nellarte meccanica.ma non ecosi in filosofia, percio che visidebbono rendere piu nobili guiderdoni. adunque colui che insegna altrui sauere dec auere da li suoi discepoli honore, o subiectione sicome padre, & segnoria. Bisogno e che luomo cognosca dignitade . . . . . ... accio che luomo possa rendere honore a ciascuno secondo losuo debito. Et percio altro honore dee luomo fare al padre & altro alpopolo, & altro al segnore delloste, & altro a li compagni, & altro alinicini, & altro a li strani. Luomo che fa frode nelamistade sie peggio che colui che fa frode nel . loro, o ne lariento tanto quanto lamistade e piu pretiosa doro o dargento, & cosi come lo falso danaio auaccio si corronpe cosi la falsa amistade auaccio si diparte. Lo iguale partitore de li beni sie messere dominedio, loquate dae ascuno secondo che la sua natura puote riceuere. Luomo che buono

sissi dilecta in se medesimo abbiendo allegrezza dele buone operationi, es allegrasi co lamico suo, lo quale elli tiene si come vnaltro se.ma luomo reo fugge da le nobili es buone operationi. en selli e molto reo si fugge da se medesimo : pero che quando elli sta solo sie ripreso da ricordamento dele male ope re chelli a facto, es non ama ne se ne altrui. percioche la natura del bene e tutta mortificata in lui nel profondo dela sua iniquita. & non si dilecta pienamente nel male chelli fa, percioche la natura del male siltrae al contrario dela dilectatio ne e diviso inse medesimo. Es percioe in perpetua fatica, Es angoscia, & epieno damaritudine, & de sozzura de peruersita. adunque aquello cotale huomo non puote neuno essere amico percioke elli nonainse cosa damare. Et in questo cotale huomo sie tanta miseria che non a remedio neuno che possa venire a felicitade. adunque ciascuno huomo si dee guar dare chelli non caggia in questo pelago dela iniquita, anzi si dee isforzare de venire a fine de bonta per laquale abbia delectatione, & allegrezza in se medesimo & compimento dalle grezza coli suoi amici. Lo confortamento no e amista auegna che elli si somilgli allei. Lo cominciamento delamista sie delectatione sensibile auuta dinanzi sicome lamista duna femina alaquale va dinanzi dilecteuoli iguardamenti ela dile-Etatione sie legame de lamista, & seguitala inseparabilemete. la dispositione dalaquale procede lo confortamento puote esse re detta amista per similitudine in fino atanto chella pillia crescimento per lo tempo dusanza. loficio del confortare si pertiene acolui ca inse grauezza de costumi. & exercitio de vertude vnita doppinione, & concordia da mettere amore. O percio che le discordie deloppenione sono datrarre dela nobile congregatione, accio chella rimagna inunita dipace, & incordia de voluntade. Quella cosa che dae altrui vera dignit

dignitade dareggere si sono le virtudi, & le loro opere, & lunita delopinione. o questo si truoua neli huomini buoni: perciochelli sono fermi & constanti infraloro, & nele cose de fuori, percio chelli volgliono bene continuamente. Ma radeuolte adiniene cheli huomini concordino inuna oppinione: & per cagione de compiere li loro desidery si sostegnono molta briga, & molta angoscia, & molta fatica, ma non per cagione de vertude. & anno molte sottilitadi inse per ingannare colui ca seco a fare. et percio sempre sono in resta, o in tencione. Li benefactori amano li beneficiatipiu chelli non sono amati dalloro: percio cheli benefa-Etori si amano per pura liberalitade. ma li beneficiati amano li benefactori per debito de ringratiare. & anche li benefactori amano li beneficiati si come creditori. & li beneficiati si amano loro si come debitori. el creditore sissi rallegra quando elli scontra il debitore, el debitore sissi conturba, percioche dubita del debito, loquale elli a rendere. & talora li beneficiati sisinfingono damare li benefactori piu che quelli lo ro accio chelli non siano ripresi dingracitudine. anche lo riceuimento del beneficio sie factura del benefactore, & ciascuno ama la sua factura. & specialmente sella e animata. percioche lultima perfectione delluomo sie nela sua operatione.

Luomo si dilecta in tre cose, cioe dele cose presenti vsandole: & dele cose preterite recordandole, & delle cose suture
sperandole. Loperationi nobili, & buone perseuerano per
lungo tenporale, & sono molto dilecteuoli aricordare.ma loperationi delecteuoli, villi poco tempo bastano, & auaccio
passa laloro memoria. Ogne huomo ama piu quella cosa
chelli acquista con fatica che non sa quella chelli acquista
sanza fatica, si come adiuiene nela pecunia, laquale chi la
guadagna con fatica si la guarda con grande studio, & spen-

dela congrande moderamento. & chi laquista sanza fatica si la spende liberamente, & sanza modo. Et per questa cagione amano le madri li loro figluoli piu, percio chelle softengono grande angoscia, co grande fatica nela generatione loro. Adunque conciosiacosa che riceuere beneficio sia agenole cosa, co a farlo sia graue piu amano li benefactori li beneficiati che li beneficiati li benefactori. Sono huomini liquali samano troppo. & quello siedetto sozzo amore, percio ke luomo reo fa tutte le cose a sua vilitade. ma luomo buono, & virtuoso fa loperationi virtuose per amore de bene, & de vertude. Sono alquanti huomini, liquali per la nobilitade delloro animo si fanno lo bene del loro amico lasciando lo suo. & questo si fanno percio chelli volgliono che le loro opere in perpetua memoria. Lamico tuo sie vnaltro tu, & questo si prueua per lo prouerbio, che dice, li amici anno vna anima & vno sangue, & tutte le loro cose sono comuni igualmente. & e luno alaltro si come lo naso ala faccia, e lo ginocchio ala gamba, & si come lo dito ala mano, & percio luomo si dee amare lo suo amico percio che amando lui si ama se. & deelo amare nonadonore, & delectatione corporale, ma per verace amore de vereude. Et luomo che ama lamico suo de questo verace amore si porra per lui pecunia & tutte sue possessioni, & la vita del corpo se fie bisogno. Lo conpimento de la felicitade humana sie in accatare amici, percioche neuno huomo vorrebbe auere tutti li beni del mondo accio chelli viuesse solo. adunque alluomo beato si abisogna buomo alquale elli faccia bene, & colquale elli comunichi lo suo dela sua felicita, percio che naturale cosa sie alluomo viuere cittadinamente, & necessaria cosa sie aluomo compiere le sue necessitadi & li suoi mestieri per li suoi vicini & per li suoi amici, lequali elli non puoce compiere per se. Far bene

bene sie in tutti li modi cosa nobile, & delectabile, & liallecti i virtuofi, li quali fanno bene sono pochi, ma li viili, & delecteuoli sono molti. Li amici che sono per delectatione debbono effere pochi, percio chelli debbono effere si come lo condimeto nel cibo.ma lamico che virtuoso non puote essere se non pno si come luomo non puote auere, che pna amica, la quale ami veracemente. percio chellamore sie superabondantia, laquale si conviene ad vno solo: ma conveneuolezza, er consillio, & amista dee luomo fare ad ogne huomo per debito de vertude. Luomo stabbisogna damici nel tepo dela prosperita, 😙 delauersica, o nela prosperita abbisogna luomo damici, accio ke luomo comunichi colloro lo suo bene, & abbia colloro insie me vita allegra, & delectosa, accio che luno diuenti milliore perlalero, & nelauerstade sono bisogno li amici aceio che luo mo sia aiutato, er cosilliato dalloro. La dilectatione sie nata, o nutricata con noi dalcominciameto dela nostra nativitade, o percio dee luomo amaestrare i garzoni in fino dal cominciamento a dilectarsi nele cose lequali si conuiene, & come, & similiantemente attristare, percio che questo sie fondamento de la virtude morale. Onel processo si acresce la bea. titudine de la vita. percio che luomo quando elli si dilecta ne la cosa si la elegge, es quando elli si contrista si la sugge. Sono huomini liquali sono serui de le dilectationi, & percio le loro intentioni sono destrette al contrario de quello che debbono. Li huomini, liquali vituperano le dilectationi, vianle si fanno credere de se chelli lamano, conon dicano ma le de loro secondo la verita. percio che leparole vere si giouano asapere, o a melliorare li costumi dela vita. Et loperatione buona si adopera piu che non sa la parola, & percioluomo buono si informa la vita sua de buone parole, & de buone opere la cosa laquale sie desiderata per se medesima

sie optima, & loperatione sie da desiderare per se dunque ella e optima, & la tristitia sie rea, percio chella e contraria a la dilectatione. Anche ogni cosa sie buona, la quale agiunta alaltra la fa buona, or la dilectatione aggiunta alaltre cose le fa miloliori.dunque ella e buona. Platone disse che la dilectatione non era buona, & forse non disse bene, percio che in ciascuna cosa sie naturalmente alcuna cosa debene. adunque ne la dilectatione sie qualche cosa de bene. Possibile che luno male sia contrario alaltro, es ambendue sono da. fuggire.ma due beni non sono contrary insieme, anzi sono simillianti, & ambendue sono da eleggere. ma bene puote essere luno melglio dellaltro, si come puote luomo essere piu sauio luno dellaltro, & piu giusto luno dellaltro. Delectatione non e mouimento, percio che ciascuna cosa, che si muoue a tardamento, & auaccianza per se, ma delectatione non e mouimen to. La dilectatione o ella e sensibile, o ella e intelligibile, & cola doue lo sentimento sie la dilectatione. adunque e mestiere che questa delectacione sia nellanima sensibile, & cola doue lonsellecto sie loperatione sensibile. Adunque e bisogno che questa delectatione sia nellanima intelligibile. Espesseuolie dinanzi a la dilectatione sensibile va tristitia, si come la same va dinanzi a la dilectatione del mangiare, & la sete dinanzi a quella del bere. ma dinanzi ala dilectatione, laquale e nel viso, & nelaudito, & nelodorato non va dinanzi tristitia. & similiantemente in tutte le dilectationi intelligibili.

Le cose lequali sono dilecteuoli algliuomini canno la natura peruersa non sono dadicere dilecteuoli secondo la verita, si come le cose che paiono amare algluomini infermi, con non sono amare secondo la verita. Ciascuna operatione ae sua propria dilectatione, si come luomo iusto si dilecta nellopera dela iustitia, & luomo sauio nellopera dela sapientia.

e ciascuno huomo si studia de fare operatione nelaquale ellis si dilecta: percioche la dilectatione fa bene fare tutte le sue operationi. La dilectatione sie forma conpiuta, laquale non abisogna alsuo compimento ne tenpo ne movimento. percio che neuno mouimento non e compiuto secondola sua forma nel tenpo, ma conpiesi fuori del tenpo selli non fosse mouimento circulare. La dilectatione sensibile sie secondo la qualita del sentimento, & de la cosa che sente, & nela conperatione tra luno elaltro, adunque quando lo sentimento e forte, & lecose che sentono piu dilecteuoli quindi si lascia forte delectamento, percioche la bonitade dongni operatione sie nela fortezza dela cosa che fa, & nel conciamento dela cosa. che patisce. La piu dilecteuole delectatione che sia sie quella, laquale si e piu conpiuta, & piu perfecta, & la dilectarione sie quella laquale conpie tutte le dilectationi delluomo. co tanto dura la dilectatione quanto dura la virtude delluomo, et la cosa per laquale luomo si dilecta, sicome adiviene del luomo giouane quando elli ae le cose cheli piacciono, & percio non possono bastare le dilectationi delluomo chelle non vegnano meno: sicome adiviene delluomo quando elli viene agrande vecchiezza. percio che li viene meno la virtude, & luomo loquale desidera la vita si desidera delectatione. percio chella si compie tutte loperationi dela vita. La dilectarione intelligibile sie diuersa dala sensibile, & ciascuna delecta tione si multiplica & accresce la sua operatione, per questo modo sono multiplicate larti, & le scientie, percio che luomo si dilecta inesse. Ma delectation sono dalquante operationi. si come luomo che si dilecta incererare si li escono demente loperationi che luomo a permano. La dilectatione che nele nobili operationi sie nobile, & molto da seguitare, & quella che nele vili sie vile, & da girrare via. Quelle dilecta tions

tioni sono diverse ingenere che sono deloperationi diverse ingenere, sicome la dilectatione intelligibile, & sensibile. & quelle dilectationi sono diverse in spetie, che sono doperationi dinerse in specie, si come la dilectatione del viso & quella del tacto. Ciascuno animale sia sua dilectatione nelaquale elli si dilecta. ma in tutte laltre delectationi la piu dilecteuole sie la intelligibile. O percio dissero li antichi che piu e dilecteuole questa intra laltre delectationi che non e loro intra li altri metalli. Secondo la diversita delli huomini sono diverse delectationi. ma quella e da dicere verace delectatione, laqua le pare a luomo buono, & diricto, & non al vitioso, si come quella cosa e da dicere dolce, & amara, laquale pare aluomo sano, & non alonfermo. Dopo le vertudi diciamo oggimai delabeatitudine, concio sia cosa chella sia conpimento de tutto bene. & noi dicemo di sopra che la felicita non e abito ane acto, alquale luomo intende diuenire per se, & non per altro, percio che la beatitudine sie cosa compiuta & sofficiente, laquale non abisogna neuna cosa fuori da se. Luomo lo quale non a assaggiato de la dolcezza de la beatitudine, laquale sie dilectamento delontellecto delluomo, si refugge ale dilectationi corporali delequali elli apreso lasperientia. Non debbono esser dette cose dilecteuoli quelle lequali indica essere dilecteuoli questo cotale huomo, si come non sono da eleggere quelle cose, lequali allegano i garzoni: ma quella cosa e veramente dilecteuole, laquale dice essere dilecteuole luomo buono, & de nobile natura. La felicitade non e in giuoco ne inoperationi giocose anzi e in quelle cose nelequali astudio, con fatica, & sollicitudine grande. & non e riposo la beatitudine. o manifesta cosa e che la vita delluomo beato sie con virtude, & e nele cose ordinate, & non nele giocose. & percio detto, che lontellecto e piu nobile cosa, che non e lo riso. Lo 381013 prus

piu nobile menbro si fa piu nobili operationi, & luomo lo quale e melgliore si fa melgliori opere, per laqual cosa degna cosae che la felicita sia operatione dela piu nobile virtude. laquale e innoi: laquale naturalmente sie proposta a tutte laltre che sono in noi, & e data algluomini da Dio. Et non e altro la felicitade senon fermezza de questa virtude ne le. sue operationi. La piu perfecta delectatione che sia sie nellacto de la felicita: & maravigliose delectationi sono trovare ne la filosofia per la certezza, & per la verita, laquale si truoua in lei. & piu saporosa delectatione sie quella che luomo a quando sa la cosa, che quella quando luomo si pena di sapere. adunque loperatione de questa virtude sie vltima, & supprema selicita. Luomo sauio si abisogna dele cose necessarie a la vita sicome ciascuno altro. & le virtudi si abi sognano de le cose de fuori, si come la institua e la castina, e la fortezza & laltre, lequali sono ordinate adoperationi, percio che la materia deloperationi sie desuori, ma loperatione de lasapientia sia dentro da se cio chelle bisogno. Ma tuttauia luomo sauio selli e chi laiuti si adopera piu persectamente neli suoi pensieri. Adunque questa felicita sie non operatione de sauere, & depensare. La presente felicita sie in battallia per cagione de salute, & de pace. & questo sipare manifestamente ne le cittadi lequali fanno battalglia insieme per auere pace, & riposo. & cosi adiuiene in tutte laltre virtudi di battalglia, che sempre intende luomo ad alcuna cosa de fuori, ma lontellecto speculativo sempre e inpace & in tranquilita, ma si abisogna conpiuto spatio de vita, percio che non si conviene ala felicita chella abbia alcuna cosa inperfe-Eta, & luomo quando elli viene a questo grado di felicita. non viene per vita duomo, ma viene per vita dequella cosa. dinina, laquale e nelluomo. Adunque la vita laquale si

perciene a questo acto sie vita divina. ma la vita, laquale si pertiene a lacto dellaltre virtudi sie vita humana. & percio non si conuiene a luomo che la sua sollicitudine sia humana, el suo desiderio non sia morale auegna chelli paia cosi, anzi e tenuto disforzarsi ad essere inmortale, secondo la sua potentia, & sempre si dee isforzare auiuere per la piu nobile vita che in lui:percio che luomo auegna chelli sia piccolo dela persona e sopraposto atutte laltre creature, onde la piu dilecteuole vita che nelluomo sie per lontellecto. Le virtudi morali, o ruoli le civili si sono in maggiore perturbatione & in maggiore sollicitudine che non sono le intellectuali, perche la liberalitade si abbisogna di ricchezza. & luomo iusto sieaffaticato da cotoro che domandano iustitia. E similiantemente e delluomo forte, & delluomo casto . ma a la virtude intellectiva non a bisogna nel conpimento dele sue operationi cose de fuori, anzi e molte volte che li huomini perfe-Etissimi in questa virtude si sono impediti de le cose de fuori. ma luomo loquale non puore venire a questa perfectione diui na dec eleggere modo de viuere secondo loquale viue lagente comunalmente, pero che loperatione delontellecto speculativo sie fine dela vita delluomo & exemplo dela verace beatitudine. & e luomo similiato a domine dio, & a li suoi angeli, percio che laltre operationi non sono degne da similiare a do menedio ne a le cose celeste, et domine dio e li suoi angeli anno nobilissima vita, & percio si sono sempre in continua speculatione, & percio la loro speculatione non safatica, & non viene menno. E luomo che piu continuamente si sforza dintendere & de pensare de quelle cose sie piu simigliante a coloro che sono nela veracie beatieudine. Luomo che beato in questo mondo si abbisogna moderato conducimento ne le cose de fuori, percio che la natura non diede aluomo den-

00

\$107

bast

fa

per

Clan

tin

tro sofficientia de queste cose, si come sanitade, & pane, & vino. & altre cose ke sono mestiere ala vita delluomo, ma non e bisogno percio chelli sia segnore del mare, o dela terra. Anche vedemo noi che quelli che sono in minore grado di ricchezza dequesti sono piu acconci ad essere beati che non sono lisegnori de queste cose. Et percio disse bene Anassagora, loquale disse che la felicita none ne le ricchezze & ne le segnorie.e lo detto suo si e bene da credere, percio che lo det to de colui e da credere le cui opere saccordano col detto. luomo che ae le sue operationi ordinate secondo la obedientia de tontellecto eamator di dio. & se domine dio a cura delgluomi ni laquale edengna cosa a credere, maggiore cura ae dequelli, liquali piu si sforzano disomilgliare allui, & daloro maggiori benefici, & dilectasi in loro sicome luno amico nellaltro. adun que secondo quello che detto e luomo sauio e molto beato. Non douemo pensare che sia bastanza ad accattare felicitade sola mente le cose lequali sono dette in questo libro de le virtudi, & delamista, & dellaltre cose, ma lo compinto sie neloperatione percioche quella cosa la cui natura e che sia facta, non basta saperla & dicerla, ma e mestiere operare, & in questo modo si compie la bonitade delluomo. Lo conoscimento de le virtudi si fa luomo potente adamonire ale buone operationi colore canno buona natura, & amano lo bene secondo la veritade. ma coloro, liquali sono de mala natura non si muouono per ammonimento a fare bene. Anche apena li fa guardare dali vity la paura chelli anno dessere puniti, & percio non si guardano dali vizy per amore dela virtude, ma per paura dela pena & non pensano lo bene non chelli lo fac ciano percio che non e posibile, che quelli, liquali sono indura ti nella malitia nonne posibile chelli si possano correggere per parole. Sono huomini che sono buoni per natura, & sono altri

100

altri liquali sono buoni per doctrina: & quelli che sono buoni per natura non lanno dase, ma annolo per gratia dinina, la quale e detta veracemente buona ventura. adunque colui, la cui anima evestita de bene & damore le douenta buona per doctrina. & lamonimento genera in lui vertude, si come fa lo seme, loquale e seminato nela buona terra. Acio che luomo abbia virtude, conviene che luomo abbia dal cominciamento buoni costumi, & auere inusanza damare lo bene, & auere in odio lo male. & percio deessere lo nutricamento deli garzoni secondo la nobile legge ad varli doperationi deuirtudi & in questo deessere per modo de castita, es non per modo de continentia, percio che luso de la continentia nonne dilecteuole a molti huomini, & non si dee ritrarre la mano de gastigare vieuia dopo la fanciullezza. anche dee durare infino altenpo che luomo e compiuto. Sono huomini che si possono correggere per parole, & sono altri che non si possono correggere per parole, anzi ve mestiere pena. Et sono altri che non si correggono in neuno de questi due modi. & questi cotali sono da torre de mezzo. Lo nobile el buono reggitore de la citta fa nobili cittadini, & buoni, liquali servano la legge, & fanno lopera che comanda la legge, & sono auersari a coloro che non seruano li comandamenti de la legge auegna chelli facciano bene in mol te cittadi eito via lo reggimento de la vita delgluomini, & percio si viuono dissolutamente, & seguitano le loro voluntadi.lo piu conueneuole reggimento che porre si puote nela citta sie quello che temperato prouedimento in tal modo che si puote ossernare, & non e troppo grane, & quello loquale desidera. luomo chessi osserui inse, & ne li suoi amici.elo buono ponitore dela legge si e quelli loquale sa le regole vniuersali, lequali sono determinate in questo libro, & sannole congiungere ale

nath

pop

aten

le tu

mut

lagu

doe

ttell

a le cose particulari, lequali vengono altrui intra le mani.
percio che a bene ordinare leggi sie mestiere ragione & sperienza.

Explicit eth. age.

VATTRO specie de virtudi sono disfinite per molti saui huomini perlequali lanimo delluomo puote venire ad honesta vita. la prima sie prudetia, laseconda magnanimita,

la terza continentia, la quarta institua. adunque ciascuna de queste virtudi congiunta colsuo officio si fa luomo honesto, & ben costumato. Qualunque huomo e quelli che volglia seguitare la prudentia viue per ragione dirittamente, & si pensa dinanzi tutte le cose, & ordina la dignitade dele cose non da loppinione de molti, ma dalora natura: percio che son cose che paion buone, & non sono, co sono cose che son buone, & non paiono. Qualunque cosa tu possiedi transitoria no la pensare grande, quellacosa che tuai ate nola serbare, come sella fosse altrui, ma perte, come tua. se tu vuoli auere prudentia in ogne luogo sie vno, & non ti muti la varieta dele cose. ma acconciati, come fa la mano, laquale sie vna medesima cosa quando ella si chiude, & quan do ella sta distesa. La nutura del sauio huomo sie examinare il cosiglio, er non discorrere a cosa falsa per ageuole credenza: Dele cose dubbiose non dare certa sententia, ma tiella in dubitaza, & nolaffermare percioche non ogni cofa, laquale euerisimile e vera, ne ogni cosa incredibile e falsa. La verita a faccia de bugia spesseuolte, en la bugia sie coperta per ispezie de verita: percioche si come molte volte lo lusinghenole amico cuopre la rea volonta colallegrafaccia, così

0,14

, la

na

ona

40-

f m-

7700

leg-

1,6

4 175-

econi-

1/2, 6

अर्थ गुरु

DE TANK

le mez-

rection

he co-

LOTES IS

Di Hill

to per-

fe

uote

+do

0711-

na-

la falsita riceue colore de verita accio chella inganni. Se tu desideri dessere sauio dericça la consideratione tua ne le cose che debbono venire. & pensa, & proponi nel tuo animo tutto cio che puote adiuenire. Neuna cosa ti vegna subita laquale tu non abbie pensata dinanzi.percio che neuno produo mo dice io non pensai questo, anzi aspetta, & non dubita. Nel cominciamento de tutte le cose che tu fai pensa luscita. & quelle cose non dee luomo incominciare, nelequali elgli male perseueri. Lo sauio huomo non vuole ingannare, & non puote essere ingannato. Loppinioni tue siano iudici, le cogitationi vaghe similianti alsuono non riceuere, nelequali se ru ti dilecterai lanimo tuo quando tu auerai ogni cosa disposto sarai tristo. ma sia la tua cogitatione ferma & certa in pensare in deliberare & inadomandare. la parola tua non sia vana, ma senpre odella ammonisca, o ella pensi, o ella comandi. loda tenperatamente & piu tenperatamente vitupera percio chel troppo lodare si e sospetto, perche contiene in se lusingamento. & vituperare troppo sie sospetto, perche contiene in se malignita: lo tuo testimonio da ala verita, & non ala mista la tua promessione & sia maggiore lo dono che la promessione. Se tu se sauio huomo disponi lanimo tuo secondo tre tenpi. li presenti ordina. li futuri prouedi, & de preteriti ti ricordi:pero che chi non pensa del preterito si come huomo non sauio perde la vita: & chi non si prouede del futuro cade in tutte le cose incontanente, proponi tu nellanimo tuo le cose che debbono venire buone, & ree accio che le ree posse sostenere & le buone moderare. Non sie sempre inoperationi, mataluolta da riposo alanimo tuo: & quello riposo sia ripieno desapientia, & de cogitationi honeste. Lo sauio huomo non martisce de riposo. & talora a lanimo rimesso, ma non la discolto. Le cose tarde si affretta lembri-

gale

Te 10

01

de n

2741

New

gan

ti m

(icon

20/02

talgi

gate isbriga, le dure inmolla, le grandi raguallia. perciochelglis sa da qual via luomo debbia cominciare le cose, & de quale modo luomo vi debbia procedere. De le cose aperte pensa le scure, & dele piccioli le grandi & dele propinque le remote, & dela parte lo tusto non innuoua lautorita de colui che dice ma ponimere a quello che detto & non aquelli che dice.

Addomanda quella cosa, laquale si puote trouare, & desiderare. quella cosa inte, laquale si puote desiderare dinanzi ad ongni huomo. Non ti porre insi alto luogo, del quale ti con uegna tosto discendere allora ti sono bisogno li consilgli, quando tu ai vita de prosperita, & allora ti riterra la prosperita nelluogo disdotto fermo.non ti muouere tostamente, ma ponimente cola doue dei andare, & infino doue. La magnanimita, laquale siedetta fortezza sella sara nel tuo animo tu viuerai libero securo, & allegro. Grandissimo bene ealluome non temere, ma essere costante a se medesimo, & aspettare lo fine dela sua vita securamente. Se tu sarai magnanimo non temerai de neuno tempo che ti sia facto disinore, & del tuo nimico dicerai questi non mi nocque, ebbe animo de nuocermi. Et quando tu lauerai in tua potestate, si penserai essere vendetta a poterti vendicare, percio diuendetta: sia perdonare quando luomo ha la potentia de vendicarsi. Neuno huomo assalire de nascoso, ma manifestamente. non farai batallia se tu non lai dinanzi percio che la frode, & lon gano non si conviene se non aduomo debole, & codardo. Non ti mettere alli pericoli si come matto. & non tispauentare sicome pauroso, percioche luomo pauroso non fa se non la coscienza dela riprendeuole vita. Se tu ame la continenza talglia lo soperchio, & constrigni li tuoi desideri in luogo stret to, considera teco quanto la tua natura addomandi & non quanto volglia a concupiscenti. Se tu se continente aspetta

114

cofe tur-

16

duo

d.

山山

77,6

le co-

4-

71413

NA BUT

166 19-

Mil.

ene in

terche

14,0

no che

0 190

5 de

fice-

de del

Low

he le

infino atanto che tu sie contento de te medesimo: percio che chi econtento de se o elli e sofficiente, o elli e nato cole ricchez ze. Inponi freno a la tua concupiscentia, parti da te li dilectameti, liquali muouono lanimo con occulto desiderio.tan to manuca che non ti satolli, & tanto bei che non ti inebbri. Quando tu seinconuito o in altra conpagnia de gente non dicere male decoloro che non sono de tua voluntade. Non tagiugnere ali presenti delicamenti. & quelli che non sono presenti no li desiderare. la tua vita sia dageuole cosa, & non andare ala volonta,ma al cibo. Lo tuo palato si muoua per fame & non disapore. li tuoi desideri riconpera picciola. cosa. percio che tu dei curare solamente chelli vegna meno alessempro diuino conposto. partiti dal corpo, & congiugniti alo spirito. Se tu studie nela continentia habita in casa vtile, o non dilecteuole, o non sia conosciuto lo segnore per la casa,ma la casa per lo segnore. Non tinfingnere dessere quello che tu non se, anzi volglie parere quello che tuse. Da questo ti guarda che tu non sie pouero de pouertade sozza, & non abbie inferma la vita, ne sozza scarsezza. & se tu ai poche cose non siano strette. le tue cose non piangere, et delaltrui non ti marauigliare. Se tu ame la continentia, fuggi le cose sozze anzi chelle auegnano. Ogni cosa, laquale si puote sostenere credi se non se lasozzura. dale sozze parole ti guarda, & le tue parole siano piu villi che cortesi. Ama gli huomini bene parlanti, ma piu coloro, che fauellano diricto. Intra li tuoi facti mescola tempora giuochi sanza meno uamento de dignita, & de riuerentia: percio che cosa da riprendere sie in poco ridere. dunque sel tenpo e da giocare, portati sauiamente cola tua dignita. Non ti riprenda neuno huomo si come aspro, & non ti dispregi si come vile. Non sia inte neuna villania, ma accetteuole cortesia. Li tHOL

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze CFMAGL 1.7.363 ruoi giuochi siano sanza lenita, e lo tuoriso sia sanza sesquitie. e la tua voce sia senza gridare, e lo tuo andare sanza romore. & quando altri giuoca dinanzi da te senpre pensa alcuna cosa donesta. se tu vuoli essere continente abbie innodio tutti li lusingamenti, & abbie per altrettale essere lodato da lirei, come essere lodato per ree cose. sie piu allegro come tu piu dispiaci a li rei huomini. & quando li rei ragionano, & pensano male de te allora sie allegro, & polli in grande lode. La piu grane cosa de la continentia sie guardarti de le dolci parole de li lusingatori, lequali muouono lanimo gran de con dilectione. De neuno huomo accattare amistade per lusingamenti. non sie ardito, ne superbio. Sottoponi te, & non ti gittare congrauitade. ammonirai voluntieri, & rispondi patientemente. Se neuno huomo ti riprende per diritta cagione sappie chelli il sa per tuo prode. le parole acer be non temere, ma delumili abbia paura. Caccia da te li tuoi vizi, & delli altrui non cercare troppo. Non sie troppo acerbo riprenditore, ma sanza rinprouerio. Ammonisci in tale misura che dinanzi ala tua ammonitione sempre vada allegrezza. A lerrore agenolmente perdona. Sie tacito vditore de coloro, che fauellano. & dele cose che tu odi sie pronto ritenitore. A chi tadomanda rispondi ageuolemente.a colui che contende dalgli tosto luogo. Se tu se continente constringi li mouimenti rei dellanima, & del corpo tuo, & non vi fare forza, perche huomo no li veggia, pero che basta. se tu li vedi pur tu. Sie monile, ma non molle. Sie constante, ma non sie pertinace. tutti li huomini farai pari a te se tu non dispregi li minori superbiendo. & se tu non temi li maggiori dirittamente viuendo. Intendere loficio non sie negligente, & non paie isattore a tutti li huomini sie benigno, & aneuno lusinghiere, & a pochi familiare, & a ognuomo diricto. 2.5 Vist

ten

TI

di-

Non

070

10

1144

inla

1234

BHI

vole,

14.64-

quelo

e que-

4,0

ago-

תשו

750-

ale ti

book

na di-

10000

deri

ricto. sie piu perseuero in giudicio, che nela parola. & ne la vista che nel volto. sie pietoso vendicatore, & spregiatore de crudelita. sie seminatore de buona fama daltrui, ma non de se. delaltrui non auere inuidia. sie opposito lo piu che tu puoi acoloro che sasottilgliano dingannare altrui per ispezie de semplicita. sie tardo aira, & pronto amisericordia. Ne lauersitadi sie fermo, & scalterito. nascondi tue virtudi si co me li vizi altrui. La vanagloria dispregia, & de beni che tu ai non sie acerbo ad altrui. Non dispregiare lo non sapere dalcuno huomo, parla poco, & odi paceficamente coloro che parlano. Sie fermo, & sie securo, & sie allegro, & sie amatore de sapientia. Le cose che tu sai guardale sanza superbia & quelle che tu non sai domanda vmilmente che ti siano insegnate. La iustitia sie congiugnimento tacito de natura. trouato in aiutorio de molti, & non e ordinamento duomo, ma e leggie di dio, & legame delumana conpagnia, & in questa non ti conviene pensare quello che fare si convegna. ma ela dice & demostra cio che fare si couiene. Se tu vuoli seguitare la iustitia primamente ama, & temi lo segnore idio accio che tu sie amato da lui. Es domine dio dei tu piu amare in questo mondo: che tu ad ogne huomo faccie bene & a neuno male, & allora ii chiamera luomo giusto, & ogne gen te ti seguitera, & faratti reuerentia, & vorratti bene. Se tu vuoli essere iusto non basta a non nuocere adaltrui, ma conuïenti contrastare a coloro che volliono altrui nuocere, percio che non nuocere non e iustitia. Non torre neuna cosa altrui per forza, & le cose tolte rendi. Gastiga, & punisci coloro che tolgono. So neuna discordia, laquale sia dinanzi da te non imbrigare con doppie parole, ma ponimente laqualita dellanima. Una cosa sia lo tuo giurare affermare el tuo giu rare, percio cauegna chio non sia vocato nel saramento tut-

ta via

ta via elli e testimonio non chiamato. Et percio non passare la verita, accio che tu non passi la legge dela institia. & se talora te mestiere de dicere bugia vsala non per falsita, ma per disendere la verita. Elli ti conuiene riconperare la verita per la bugia. Non mentire, ma maggiormente scusa, percio che la doue la iusta cagione luomo iusto non manifesta le cose segrete, percio che quello che da tacere si tace, & quello che da parlare si parla. Es luomo insto acosi apparecchiata pace, & cosi secura tranquilita che quando li altri sono vinti dale ree cose elli le vince. Adunque se tu farai queste cose allegro, es sanza paura aspecterailo fine dela tua vita. & allegro porrai mente le cose triste, & quiete vederai le cose piene de romore, e li stremi vedrai sicuro. Adunque queste quattro spezie dele virtudi se tu le seruerai dirictamete secon do che tu dei farannoti huomo compiuto, es perfecto in tutte cose. Se la prudentia passa li suoi termini tu sarai scalterito de sottilianza da spauentare. se tu sarai cercatore dele cose nascose, & de ciascuna cosa piccola sarai chiamato inuidioso sospeccioso, & sollicito, & che paie sempre auere paura, & senpre stare in pensiere. E se tu poni tutta sottilita a ritrouare vna piccola cosa perduta sarai mostrato a dito, & dicera luomo, quelli e molto scalterito, & pieno de malitia, & nemico dela semplicita, & generalmente sara detto da ognuomo reo. Et in queste magagne conduce luomo la smisurata prudentia. adunque dee luomo tenere mezzo, & non essere troppo grosso, ne troppo sottile. La magnanimita se ella esce del suo modo si fa luomo minacciatore, enfiato, eurbato, sanza ripozo, e brigato a dicere grandissime parole Sanza honesta, & per piccola cosa liena le cilelia, & fa grotte, & conmuoue altrui, & caccia, & fiede. Ma auegna chelle sia cosi ardito neli grandi pericoli non sa grandi facti, anzi auera

auera misera fine, elascera de se pericolosa me moria. adunq la misurata sie non essere troppo pauroso ne troppo ardito, o vuoli securo. La cotinentia sia ristretta da questi termini.no fie troppo scarso, con non sie troppo spendeuole, con non porre li tuoi pensieri in cose troppo minute, percio chelglie vergognosa cosa. Adunque in questo modo seruerai la mediocrita dela continentia, che tu non sarai dato a la volonta carnale, & non sara prodigo, & non sarai luxurioso, & non sarai sozzo de mala auaritia. Ne la iustitia ti conniene auere mediocrita: per cio che non ti conviene avere negligentia. neuna in correggere le grandi cose, ele piccole. La sua faccia non sia troppo humile, ne troppo crudele. Lo tuo riso non sia si aspro, ne si crudele che elgli non tegna in se alcuna cosa dumilea. dunque se su amerai la regola dela institia non ti conviene si negligere la tua doctrina ke ella diventi vile per troppa comunita. Et non ti mostrare si duro, & si crudele, che tu perde la gratia de la gente. Dunque qualunque huomo vuole la sua vita ordinare non solamente a la sua. vilita, ma a lutilita de molti altri si vila forma de queste quattro vertudi de mezzo modo secondo le dinerse qualita. de luoghi, de tempi, de persone, & de cagioni.

O Alexandro conciosia cosa che luomo sia corpo corruptibile conuiene che auegnano allui corruptioni de corpo, so domori, per laqual cosa ti volglio scriuere alquante cose vtili so bisogneuoli de secreti dellarte de la medecina, dele quali tu sarai contento spetialmente, conciosiacosa ke sia honesto, che lensertadi del Re siano manifeste amedici. Se questo exenplo persectamente guarderai, so secondo questo pretiosordine ti reggerai, non abisognerai de medico saluo altro accidente che potesse auenire, si come percosse, so altri accidenti, che non si possono schifare. Dunque Re Alexandro

prima

14

che

al te

prima ti fa mestiere quando ti leui da dormire vn poco andare, e le tue menbra vn poco igualmente destendere, & pettinare il capo: percio che la stensione fortifica il corpo el pettinare trae fuori vapori, e le fummositadi asradete al capo de lo stomacho, nel tenpo che ti leui da dormire lauati la state collacqua fredda, pero chella constrigne & ritiene i vapori del corpo, el calore del corpo si muoue aduscire fuori. Quando ti laui il viso con questa acqua fresca fattene andare vn poco nelli occhi. si rischiara iluedere. Ancora tutto questo sara un conmouimento a dare appetito de mangiare poi ti vesti doptimi panni ismerati, & ornati, & de quello ornamento che piu ti piace impercio che lanima si dilecta nelo splendore dele vestimenta. Da poi fregherai li denti, e le gengie tue coniscorze de spezie calde, & secche, o vero con cose calde & deseccative.pero che queste cose molto giovano, & mondificano i denti e la boccha. distruggono la flemma. disciolgono la lingua, clarificano il parlare, & danno volunta de man giare: Et poi ti sufumicherai de sufumicazione conuenente al tenpo presente, impercio che questa cosa molto gioua, chella apre le chiusure del celabro, & rende le menbra piu grosse, & ingrassa il collo, & rischiara il sangue, & fortifica i cinque sensi del corpo, & indugia la vecchiezza: poscia vsa dunquenti optimi & odoriferi conueneuoli al tenpo che tu gliusi: impercio che lanima si pasce delodorare el soauissimo odore sie il suo cibo. Quando ella sara rifacta, & confortata; il corpo si fortifichera, il cuore sallegrera, el sangue correra per le vene per eccellenzia dellanima laquale e dilatata. poi torrai vn poco daloe o torrai aloe cioe ellectualo de legno aloe; . iquali si truouano ne libri de medecina, o diranood cioe reularbaro quattro d'a:percioche molto gioua che trae fuori la flemma dela bocca, & delo stomaco, & comuoue il calore T del

er-

die.

ac

for-

77/6

CW14

D4 103

orde per

lague lague mite

te

THE

0,0

e head

uli Di

de

di ci-

del corpo, & rende buono odore, & buon sapore de bocca. Poi siedi & fauella co i piu nobili, & saui, & fauella colloro, secodo lusanza, co fa cio che satisfa quando la volglia de man giare ti verra presso ora dellusanza vsa vn poco de fatica de corpo mouendoti il corpo o vero caualcando, o vero altre cose simiglianti faccendo impercio che questo e buono che ronpe la ventosita, & acconcia & fortifica, & lieua il corpo, & accende lo calore de lo stomaco, & strigne le congiuncioni,& strugge isuperflui rimasi honori pleuma. & discende il cibo sopra lo stomaco acceso. Porti poni a mangiare & facti mettere innanzi molti cibi, & manuca quelli che piu ti piacciono dun ben lieuito pane, & ben mondo da crufca, & manuca prima quelli che prima si volgliono mangiare. Onde se alcuno ti mette innanzi al definare manicari molli cabbia a mollificare il ventre, & vnaltro posciaritegnente & fa melglio ismaltire.ma se il ritegnente si mangia innanzi al mollificare ismaltiscesi male, & confonde luno laltro. Simigliantemente salcuno in imo mangiare mette de piu inbandigioni molli, lequali si smaltiscono tosto conviene cunaltro ritegnente si metta innanzi nelprofondo delo stomaco. inpercio che la profondità delo stomaco e psu calda & piu forte amuouere pero che la sono parti carnose, lequali sono mescolate & vicine al fegato, dal cui calore il cibo si cuoce. & dei retrarre la mano, & cessare da mangiari quando ancora te rimasa. vn pocho vololia de mangiare. percio che se troppo mangiassi la superfluita del cibo agrava, co angoscia il petto, co lanima, & rimane il cibo nel profondo delo stomaco. Similiantemente ritieni lanimo tuo da bere acqua sopra cibo infino che non ti vegna in vsanza, impercio chella infredda lo stoma eo. & confonde il cibo, & spegne il fuoco, & genera impedimeneo alcorpo, & anche saltrimenti si bee. de laqual cosa.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

non e neente peggiore al corpo. & se non si puo fare che non si bea acqua per lo calore delo stomaco, & del cibo, sia poca, & ben fredda. Quando tu sarai leuato da desinare va sopra lati molli & sottili, poscia dormi tenperamente vnora sopralato diritto, & poscia ti volgi sopra lato manco, & quiui compi il sonno tuo. Et sappie che innanzi cibo il dormire fa il corpo magro, & deseccha lumiditadi, ma dopo mangiare il rifa.edempielo. Et nota chel sonno da mezzo di sia o niente, o poco. & anche ti guarda de mangiare infino a tan to che tu sappie certamense, che lo stomacho sia voto, & purgato dal cibo. & questa co/a conoscerai per appetito de mangiare, & per sottilita dela scialina.percio che se alcuno manu ca sanza necessita de corpo, o sanza appetito il cibo trouera il naturale calore congelato, & se mangera condesiderio il cibo trouera il calore naturale acceso. ancor ti dico che incon tanete che tu comincerai adauer volglia de magiare, mangia incontanente, inpercio che se tu non mangi tosto incontanente lo stomaco sempiera de pessimi homori, liquali elgli attrae dela superfluita del corpo, & turbasi il celabro da pessimi va pori, conciosia cosa che poscia vi si mesta cibo elli stipidisce, & non gioua alcorpo. Dee altri sollicitamente guardare iguattro tenpi dellanno, impercio che la primauera e tempo caldo, & humido tenperato simigliante alaria, & conmuouesi molto ilsangue nel corpo in quello tenpo.impercio e buono in quel tenpo vsare ogni cosa, la qual e diguale complessione si come sono polli de gallina, & cotornici, voua, lattughe saluatiche, lequali sarcolan vguer satrapassa chiamauano la-Ete caprino, per cio che neuno tenpo e migliore ne piu ville a torre sangue. Es gioua in quel tenpo congiungnerei co la femina, co andare, co muouere. vjare i bangni. sudare co beueraggi de spezie per ismaleire, & si dee altri purgare. Et qualung

10%

(4

100

il che

m-

e al-

MA A

u mel-

glierligimi

qualunque cosa eperduta per errore de medicina questo cotal tenpo riscorra per la sua humiditade. Dapoi seguita lastate calda, & seccha, ne laquale abbonda la collera rossa. In questo tenpo fa mestiere dastenersi dogni cosa calda & seccha complexione, per laquale si conmuoue collera rossa. Ancora si conviene guardare da ciascuno bere caldo, & de troppo satollare, accio che non si spenga il calore naturale. manginsi cose fredde, & humide si come ecarne de vitella. colaceto, zucche, & polli grassi, farina dorzo, & de fructi quel li che sono agri si come mele grane, mele agre, & altri fructo agri. Temperatamente vsi la femina, & non si tolga sanque se non e bisogno, co tenperatamente si muoua il corpo, & temperatamente si bagni. Dapoi lautunno, ilquale e freddo e seccho, nelquale abbonda la malinconia dunque conuiene che in questo tempo susino cose calde si come polli agnel. li vue dolci vino vecchio, & sottile. astegnasi da ogni cosa chengenera collera nera, & vada il corpo, & non vsi de femina che sia piu che ne lastate. & bagnare & purgare selglie bisogno vsi. Dopo questo viene il verno freddo, & humido nelquale si muta luso de viuere, onde si torna a cibi, & a le medicine calde, si come sono colombi, oche arrostite, & sutti cibi caldi, fichi noci vino optimo rosso. astegnasi de muo uere il ventre, & de torre sangue senon fosse grande bisogno allora scaldare larie, & fregare il corpo. & in questo tenpo non simbrighi dusare la luxuria. Gardati dunque & conserva il pretioso exemplo con tutta tua possa conserva il calore naturale, impercio che quanto dura il calore temperato & lumidita nelluomo tanto dura la vita, percio che si crede Sanza dubbio chella permanga solo in esso. inpercio che in due modi sinuecchia luomo, viene meno. luno pernaturale, & debito modo, si come di secchita, laquale soperchia & guasta.

COF

guasta la natura del corpo , laltro modo accidentalmente si come per infermita, & cagioni de maluagi homori. sappie che lo riposo, e sicurta, & refectione de dolci cibi, bere lacte cal do. & dolce bere de vino dolce, & dormire in lecto morbido dopo mangiare in luoghi freddi & humidi, intrare in bagni dacqua dolce, sedere in quelli poco, accio che non si perda dellumidica del corpo neente, ma piu visirifaccia & odorare erbe & ciascuna cosa odorifera, percio che i buoni odori ingrassano il corpo, & fannolo humido. a ciascuno corpo e vtile a fare vomito de ciascuno mese, percio che allieua lo stomacho, o purgalo da maluagi homori, o puzzolenti, o molto si ne conforta lo stomaco a smaltire, & molto sempie il corpo dumidita, & degrassezza & melglio si contiene per questa dispositione. E si conviene godere a vera gloria ragioneuole honore speranza victoria de nemici laude delgliamici e conuiene vedere molte faccie de genti. leggere libri delecteuoli, vdire & vedere canti dolcisimi, & soani, & altre cose dilicate vsare, si come ridere, & optimi vestiri, & vnguenti conueneuoli in lor tempi. E lecose contrarie a queste deseccano il corpo elondeboliscono, si come manicare poco molto bere, al sole stare, & troppo andare, dormire anzi desinare in luogo duro. bagnare in aqua di solfo, mangiare cibi troppo insalati, & secchi. & con fructame. & molti vini vecchi bere, torre sangue, vsare la femma oltre misura, paura, tristitia auere spesso, & tutte altre molte cose che anno a indebolire il corpo delluomo. Credo in vno dio padre oiporente factore del Cielo, & de la terra, & de tutte le cose visibili; & dele inuisibili. & in vno segnore cioe gesuxpo figluolo vnigenito de dio, loquale enato del suo padre innanzi de tutte le cose. ilquate e dis nato de Dio, est è lume nato de lumer es e dio vero nato de dio vero ingenerato e non facto,

& e vna sustantia col padre per la quale tutte le cose son fa-Ete. loquale per noi huomini, es per la nostra salute descese de cielo & prese carne per operatione de lo spirito sancto de la vergine maria, & e facto huomo. lo quale patio pena per noi & fue crucifixo, & sotterrato, & resuscito le terzo due secondo che diceano le scripture. & salio in cielo, & siede. da la diritta parte del suo padre. Et dee venire vnaltra volta in questo mondo a giudicare li viui e li morti el suo regno non aura mai fine. E credo ne lo spirito sancto segnore che da vita.lo quale procede dal padre, & dal figluolo. Ilquale insieme col padre & col figluolo eadorato, & insieme glorificato, loquale parlo per li profeti. Et credo in vna santa cattolica cioe fedele, & appostolica ecclesia. Et confesso un battesimo, loquale e dato in perdonamento de tutti i peccati. & aspecto la resurrectione de morti & la vita che dee venire. Am'.

Sopral primo capitolo si vide vno huomo, che mangiana rena pretta. questo e similgliato a lauaritia. nel secondo vide vno huomo stare sopra vno pozzo pieno dacqua, & tutta la volea bere. questi e similgliato a luxurioso. Il terzo huomo vide stare sopra vna fornace de fuoco arzente & tutto il volea deuorare, e similgliato al superbo. Il quarto huomo vide stare in su la cima dunaltissima torre, & con bocca aperta ricolglieua il vento, similgliato al vanaglorioso. Il quinto huomo mangiaua la carne sua medesima, somilliato alusuraio.

Uno e idio che fece il mondo. due son le tauole mession. tre sono li patriarchi, Abraam, ysaac, iacob. quattro sono i vangelisti, luca, & giouanni, Marco, & Matteo. cinque sono le piaghe de Dio. Sei sono i galli, che cantauano in Calilea. Sette sono le candele che ardono in ierlm. Otto sono le otto persone iuste che canparo nelarcha Noe. Noue sono lordini

lordini de Dio. diece sono la decima di dio. x 1. sono li serui

de Dio. X I I. sono li appostoli di Dio.

De la fede de Xpo cioe la nostra si interuiene questo miracolo, che se tu domanderai vno giudeo, quale e la migliore
fede che sia, elli ti dicerae prima quella de giuderi. & se tu di
quale e la seconda, elgli ti dicera quella de christiani. & cosi
se tu ne domanderai vn greco, elgli ti dicera prima dela sua,
appresso quella de Xpiani, & de latini.cosi se tu ne domanderai vn saracino, te dicera prima de la sua, appresso de quel
la de christiani. & cosi tinteruerra de tutti ilinguaggi del
mondo. Dunque e bene questo vno argomento, come la nostra fede cioe quella de Xpo benedetto e la piu verace, & piu
fine, pero chella e creatrice & sactore de tutte laltre sedi.

tuana
il rono riik
nerse
is hur
irais.



## ERGERE EDITE

## TO THE



VESTO presente giorno segnori senatori o posto sine al mio lontano tacere ilquale io o tenuto a questi tenpi non per alcuna paura, ma parte per dolore, & parte per vergogna. & ammi dato cominciamen to di dire cio chio volglio et chio sen

to secondo il mio vsato costume. che gia non potrei io passar tacendo come la somma, & sourana segnoria tien seco acconpagnata cotanta mansuetudine. cosi disusata, & non vdita clemezia, cosi misurato modo in tutte cose. & ancora cosi pro fonda, & quasi diuina sapientia che essendo renduto marco marcello auoi segnor senatori, & alcomune de roma, pare ame che auoi, & al detto comune de roma sia renduto non pur elli, ma che vi sia ristorata la voce, & lautoritamia. Et veramente padri senatori io mi dolea, & fortamente mi surbaua con vergogna che vno cotale huomo chente marco Marcello, ilquale fue meco in vna medesima cagione, & modo de battalglia de contentione contra cesare non si trouasse, & fosse in quella conditione & ventura, chio mi truouo & sono. & non mi potea acconciare nel mio animo. perche non mi parea lecita cosa ke io stesse & Vsasse nellantiche sedie de voi senatori secondo chio era vsato stando marco marcello partito, & rimosso da me, ilquale solea essere desideroso, & seguitatore de mies studs, & de le mie fatiche, come leale compagno,

conpagno, & factore. Dunque Giulio Cesare aperta mai lusanza mia del dire, laquale a me, eala mia vsata vita era stato in questi tempi richiusa ai aperta, & a tutti li senatori, & grandi Romani facto segno, & demostranza de bene sperare del comune de roma, che io intendo, & veggio per molti, & maximamente per me medesimo, & quasi per tutti, che poi che tu ai renduto marco marcello al senato, & al comune, ricordandoti bene deloffese facte contra di te tu vuoli & desidere nanzi porre, & innanzi tenere lonore & la gran dezza dellordine de senatori, ela dignitade del comune di roma ali tuoi dolori, & a le tue sospeccioni. Et certo marco marcello in questo die ae riceuuto grandissimo fructo de la sua buona vita passata si per lo sourano consentimento de senatori, che si mostro in pregare per lui, si per la tua honestissima sententia, es discrezione grandissima, per laquale lui ai degnamente deliberato. & per cio certamente puoi intendere, & vedere quanta lode sia nel beneficio cai dato a m. m. poi che nel riceuuto beneficio e tanto ricordo con gloriosa fama del tuo nome. che molto e benauenturoso colui de la cui salute e venuta a tutta gente non minore letitia. hec allui medesimo. & cio auiene degnamente & per buona cagione che m. m. e si benauenturoso, & amato da tutti, che la letitia, & la salute per lo tuo beneficio equasi. non minore aglialtri tutti per lo suo amore che allui medesimo, & questo adiviene per li suoi meriti & per buona. ragione, quale, o chie colui che per gentilezza per bontade, per istudio de persecte arti, & per innocenzia, & per tutte generationi de lode sia innanzi piu di lui. Ne nonne de si alta grandezza nessuno ingegno in alcuno huomo ne nulla habondanza di dire, ne forza discriuere, laquale le tue grandi opere possa pur contare non che conpiutamente ador-

nare

molt

quello

aluero tessero

come

allum

chelle

le pote

ATTCOTA

cio che

role on

cto che n

za dubbi

de lungh

landari

maggu

ce che

auenut

arnous

papao,ti

ne puote

nare de buone sentenzie, en de ricche parole. ma questo afermo & con tua reuerentia il dico chentra tutte queste non a neuna maggiore lode che quella ke tu ai acquistata nel presente giorno. lo spesseuolte solglio vedere, & leggere li facti, & lopere non pur de nostri passati segnori, ma dele strane genti & de potentisimi popoli, & de li honorati Re, che sono stati per antico, & che a nominare quelle contra le tue non credo che adesse agualliare si possano per grande impresa, & contentione contra maggiori,ne per nouero de battaglia, ne per molte contrade, ne per auacciamento de compiere, & de fare quello cai voluto, ne per divisate maniere de conbattere. & aluero io non credo, che le lontane, & rimosse prouincie potessero essere pur cercate, & passeggiate per altrui cosi tosto, come per te.non dico per te correndo, ma vincendo sono state alluminate de le tue victorie. lequali cose si non confessasse chelle fossero si grandi, che apena la mente, olpensiero dalcuno le posesse conprendere nellanimo ben sarei fuor de senno, ma ancora sono dellaltre tue cose che simostrano maggiori per cio che le lodi dele battalglie alcu le solgliono stremare con pa role & menomarle a segnori, & accomunarle con molti, accio che non siano propiamente apposte alimperadori, & sanza dubbio la forza, & la virtu de canalieri lacconciamento de luoghi, elaiuto de conpagni, il nauilio el prouedimento delandare insieme aiuta molto isegnori nele battalglie, ma la maggiore parte quasi per sua propriaragione sasegna & si di ce che delauentura. & qualunque cosa e prosperosamente auenuta si dice che e dela ventura. Ma delonore loquale tu ai nouellamente acquestato. Iulio Cesare non ai tu alcuno con pagno, tutto quanto e sie tuo. & e grandisimo che pur tuo. & de questa loda che tu ai presentemente acquistata non si dee ne puote torre alcuna parte huomo spetiale, non segnore, non conestabile

de

1174

the

192

457"

100

rede

che

allanz

chente

a mi

rett i

deron

briene

& pote

lo qua

puomi

ticare,

de la fa

morts as

to la ger

ciolo nos

lo dono c

dinanzi

proplam

non the

tato

e tanti

dele tu

miferio

ri ciaso

1000

si faccia

conestabile, non capitano doste, non ischiera de caualieri, e la ventura medesima quella che donna de le cose humane non si mette in conpagnia de questo honore & lode. a te solo il concede, & confessa bene che tutto tuo. che gia follia non si mescola con sauere ne sorte de ventura non si riceue in buon consilglio. Tu ai domate per battalglia gente crudele barbari, lequali a recare in conto sono sanza nouero. a nominarle luogora sono sanza fine piene dogni ricchezza. ma tu pur ai vinto, benauiano elli natura & conditione che si poteano vincere, percio che no e neuna si gra forza si gran ricchezza, laquale o per fortezza, o per ingegno o per ferro non si possa indebolire, o ronpere, ma vincere luomo il suo animo, constrin gere lira, & lodio, obedire lo vincitore a colui che vinto stando de gentilezza dengegno, & de virtudi maggiore chel vinto, rileuare colui che caduto contra di lui conbattendo, & accre scere per dibonarita & senno la sua prima dignitade. questo non e tanto opera de perfecto huomo ma somilgliante dopera tione diuina. Dunque Ces. le tue lode acquistate per battallie si ricorderanno non solamente per noi, & per le nostre scritture, ma ancora per le lingue, & per lettere dongne gente,& gia nessuna etade tacera de dire le tue lode, ele tue gran di opere. Ma tutte queste cose sono facte con grido de caualieri con suoni de tronbe, & cosi si leggeranno. Veramente quando tu ai adoperato da te medesimo cosa che sia facta be nignamente, & con riposato animo tenperatamente, & con senno, es maximamente nela tua grande ira, laquale suole essere inimica de buono consilglio, & ne le tue grandi victorie, lequali naturalmente fanno luomo disuiare, & insuperbire. Quando noi vdiamo, o leggiamo cio con quanto studio de buona volonta ci dobbiamo inanimare verso la tua persona amare, & cara tenere de la quale noi siamo certi poi che Solamente

solamente per vdir bene dalcuno huomo noi sanza vederlo ci mouiamo quasi da la natura damarlo. Te dunque loquale vedemo in persona la cui mente el senno, el dire consideriamo che desidere che sia saluo, & honorato cio che rimase & scan po al comune de la tua battalglia con quante lode potremoti auanzare chente potra essere il nostro studio verso de te, con chente benuollienza abbracceremo le tue bontadi. certo per la mia fede dico che non solamente voi, ma le mura, & le pareti de la corte, & del palagio de Senatori, & del comune de roma desiderano de rendere a te grazie, & lode chen brieue tenpo per te riceuera la sua antiqua auctoritade, & potenzia. Et certo padri senatori & a te Cesare parlo quando io vidi ora le lagrime con voi medesimo de m. m. huomo ornato de tanta bontade, & de pietade da non dimen ticare, mi venne, & torno in memoria lantiquitade de quelli de la sua casa, a liquali tu Cesare non pur a viui ma ai morti airenduta la lor dignitade, conseruado m. m.ne la sua 😊 la gentilissima familglia de la sua schiatta tornata a picciolo nouero de gente ai quasi da la morte raquistata per lo dono cai facto a marcho. & percio questo die tu dei porre dinanzi a le tue grandissime allegrezze. perche questa cosa e propiamente tua Cesare de te solo laltre tue opere sono facte non tue solamente restando segnore grandi sono, ma con molta & grandissima conpagnia & aiuto, laqual cosa per certo e tanta e tale che neuna etade potra porre fine a la memoria dele tue opere. perche la iusticia, o la dolcezza dellanimo cioe misericordia quando si truoua seruata, & facta per li segnori ciascuno giorno fiorisce piu per li huomini che la ricordono & lodano. & auegna che neuna operatione & cosa che si faccia con mano sia tale che per vecchiezza non si cosumi, tutta via la lode, e la fama de le tue virtudiose opere rimar-

il

47/4

Ta

717

177-

nto,

COTE

iesto.

era

141-

Stre

TH-

Di

(4-

mte

a be

COM

Sole

ar-

bi-

dio

76-

iche

NE TOTAL

ra, es durera sempre. Et quando la lunghezza del tenpo ti torra de tue operationi, tanto aducera de lode, & de buona ricordanza. Con verita posso dire che per dirittura fare, & per misericordia hauere tu ai vinti, & soperchiati tutti li altri vincitori dele battalglie cittadine. Ma nel giorno doggi tu ai vinto te medesimo. Temo io che quello chio diro vdendo non sintenda cosi cio che la mia intentione porta. lo dico che la victoria medesima cai auuta tu mostri dauerla vinta, che le cose che tu auei acquistate per la victoria a coloro liquali tu auci vinti in battallia siai perdonate, & lasciate.che concio sia cosa che per la conditione de la tua victoria ragioneuolmente noi vinti fossimo tutti caduti, & spolgliati de nostri beni, & honori, tu solo ciai rileuati, & guardati per la tua grandiscretione, & pietade dunque dirictamente se colui che non fosti vinto. ma date medesimo e vinta la conditione ela grandezza de la tua victoria.. Et come sia grande padri senatori la benignitade de Cesare, & come largamente si ma nifesti, vditelo. Che tutti noi liquali prendemo larme non so per quale disauentura veramente misera & dolorosa alcomune de Roma. veramente che quanto a Cesare fossimo in alcuna colpa dumano errore. tuttauia noi siamo prosciolti, & delineratiper lui. che poi che m.m. per lo nostro priego elli a saluato al comune, & memedesimo ae conseruato a me & alcomune per suo mouimento sanza priego daltrui, & li altri grandisimi huomini ae renduti alloro & alpaese.lusanza dequali & la dignitade vedete in vostra presenza. Certo noa menati i nemici del comune nela corte nostra. & selli erano suoi sia loro perdonato.iudicando che molti per no sapere & per salsa & vana paura non per cupidita, o crudeltade cauessero nellanimo presero la battallia contra di lui. Ne la quale battalglia certo io ebbi senpre ardire di ragionare

11416

074

pace,

muet co.

dibatta

pero 200

prisate

memor

misi &

glio fue

battalla

desimo,

questo da lo huomo

ne, che

battallia

cher ano

aluati. a

era la fi

certo co.

ama, e

mente a

victoria

1.nostri

pace co/1

polite io :

do la no

nare de pace. es sempre mi dolsi che non solamente la pace era schifata, ma le parole de cittadini che desideravano la pace, & pregauaro dessa, non erano intest. Ne io non volst ne seguitai de mio volere larme cittadinesca, ma sempre li miei consilgli fuoro de pace, & conpagni de vestimento non di battalglia, non darme prendere sono stati. Io seguio pompeio non come io auesse officio de comune, ma come vn altro prinato huomo. & si valsero tanto appome la mia fedele memoria danimo liberale, che non solamente non per cupiditade, o desiderio dalcuna cosa, ma fuori dogni speranza. dacquistare ricchezza odonore, conoscendo, & sappiendo mi misi & gittai volontaroso a la morte. ne questo mio consilglio fue celato, & nascoso che dinanzi dal senato, anzi che battallia fosse molte cose dissi, & ragionai de pace. & similliantemente ne la battalglia volsi, senti, co parlai quel medesimo, ma non sanza alcuno pericolo de la mia testa. & questo dico dela mia persona. De cesare posso dire che nullo huomo e si sottile, e stretto extimatore dele cose mondane, che dubitare debbia quale, o chente volere ebbe Ces.de battallia, laquale incontanente dopo la victoria sua coloro cherano stati tractatori de la pace volse, & ordino ke fossero saluati. alli altri forse fue irato, & non sanza cagione. allora era la fine dela battallia incerta, & la ventura dubbiosa. & certo colui che vincitore stato, & truouasi, & appare che ama, & guarda coloro che fuoro amatori de la pace certamente dechiara il suo animo che meno volse la guerra che la victoria. Et de questa sono io testimonio a m.m. che si come i nostri intendimenti e nostri voleri sacordano sempre ne la pace cosi sacordanaro neltenpo de la battallia. & quante volte io il vidi nel tenpo sil vidi con dolore, & paura temen do la nuoua, & disusata maniera delgli huomini cherano in quello

sile golo

16

leo-

0 175

ulti,

1116-

120 4

40

17

MI

wen

dam

44277

delet

tha be

mun

te por

tha per

ro de d

TANIE

ne la

in fran

ta math

nono ti

tica du

cupid

ma crea

CHTIA THA

che fia t

10. ma

she no

go 10 a

peccio

proued

maggio

Et ane

quello stormo. Es ancora lasprezza e la crudeltade che credea auenire per cagione dela victoria per laqualco sala tua. liberalitade, & franchezza de essere stata piu gratiosa verso de noi che quelle cose vedemmo io detto. & gia le cagioni dela battalglia non si debbono trarre innanzi ma le victorie. Noi hauemo veduta la tua victoria terminata, & finita per arme in battalglia.ma ne la citta diroma dopo la tua victoria coltello, o spada fuori de sua guaina non auemo veduto. per che la tua victoria e molto da lodare, & da credere & che la battallia fosse presa per te per pace, & riposo dela segno. ria di roma. Li cittadini che perduti auemo ne la guerra non gliai tu morti nellira dela tua victoria, ma forza de battallia li cia tolti. In tanto che nessuno sauio dee dubitare che se tu cesare potessi molti de quelli che noi abbiamo perduti in battallia tu richiameresti, & ritrarresti del ninferno. & que sto apertamente veggiamo percio che tu salui & conserui coloro, che stando viui fuoro in quella medesima condicione, & schiera che morti. De la parte de Pompeio dico solamente quello che tutti dubitauano. cioe che la victoria non fosse stata con grande ira, co molta superbia. Certo alquanti de loro de la parte pompeiana minacciauano non solamente li armati, ma iuecchi, & lialtri che stauano sanzarme in riposo. dicendo noi non diciamo piu del nostro intendimento, ma pen sate doue voi siete, sicome pare che nostri eterni Dei, iquali anno commossa questa cittadina battallia se volessero o adomandassero cosi dolorosa etiandio alpopolo de roma alcuna pena per alcuno peccato che facto auesse gia si come humiliati commessa. o vero satiati de quello che stato tutta la speranza de la salute de roma canno commessa nela benignitade, & senno de Ces. vincitore. Pero Ces. allegrati de questo tuo grandis. bene, & vsalo co la ventura & co la gloria tua. & ancora

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze CFMAGL 1.7.363 ancora cola natura, & coli tuoi costumi lequali tue proprieta di sono tutte acconcie a misericordia, o institia la oue si con niene.e lequali cose vsare grandisimo fructo, & allegrezza danno aluomo che sauio. Dele tue altre tutte operationi, auenimont iauegna che tu te ne possi spessamente allegrare de le tue virtudi, non pero meno molte volte rallegrerai de la tua benauenturanza & anche de noi, liquali con teco nel comune de roma ai voluto che siamo, quanteuelte penserai tan te volte conoscerai li tuoi gradisimi benifici le gradi cose cai facto, che sono tali, & tante che quasi non sono da credere.la tua perfecta & sola sapientia, lequali cose non solamente ardi ro de dire, che sieno sourani beni, ma sole quelle. & non e ma rauilglia che tanta e la tua chiara, & aperta nominanza. ne la lode dela veritade, & tantae la tua dignitade grande in franchezza, o in consilolio che si puo dire che ate sia dona ta naturalmente vertudiosa operatione. Laltre cose cauegnono ti siano prestate per beneficio de vertudi. Non ti sia fatica dunque Ces. inguardare i buoni huomini,i quali non per cupiditade, ne per recade maximamete sono stati cotra de te, ma credeansi essere tenuti accio per diritto officio, non per alcuna mala speranza del comune de Roma. Et no si puo dire che sia tua colpa, & se tu fossi stato tenuto da quelli de ponpe io. ma incontraro si puo dire che sia tua somma loda in cio chelli sentoro tanta securtade, & bontade ne la tua persona che non era stato bisogno dauere dubitanza de te. Ora ven go io a la grandissima lamentanza & a la crudelissima sospeccione che puo essere dela rua persona, la quale non e da. prouedere maggiormente datte che da tutti icittadini, o maggiormète da noi, liquali da te siamo liberamente saluati. Et auegnia chio speri chelasospeccione, e la temenza che de cio abbiamo non sia vera, non pero meno per mie parole la volglio

W

rer-

10702

rie.

per

to-

ute.

50

egno

TIL

but-

che

H1 175

940

12 CO-

,0

nente

le fte-

de los

100-

poso.

ia pen

iquali

o edo-

WILL

will-

TON-

rade,

o tuo

4. 6

THEFT

gione

tad

dani

(cha b

citta.

per

done

difen

nel te

battal

te ne

POSM

ma vo

natur

questo

le ano

quest

lere in

Jamen la vali

volglio io menouare, o abassare percio che la tua guardia sie nostra. Et se io pecco in alcuno de questi casi cioe chio mi mo stre dubitoso in questo facto io vollio essere anzi tenuto troppo timido, che poco sauio. Ma ragionando chie quelli si fuori del senno che coloro a i quali su ai renduta salute fuori deloro speranza ne dalcuno del nouero de coloro che sono stati teco nele grandi tue victorie e da credere che non si dee pensare che mal talento o furore desubito sia venuto in colui, ilquale tutte le grandi cose ae acquistate stando sotto la tua. bandiera, o guida. o che non debbia la tua vita amare qua si piu che la sua. Se dunque non e verisimile che tuoi pensino sozza & crudel cosa contradite, da guardare te che li tuoi ne mici non pensassero. Ma quali son quelli coloro tutti che gia fuoro o elli anno perduta la vita per la loro contumacia o ve ro chelli lanno conseruata per la tua misericordia. si che si puo dire che neuno de tuoi nemici si truoui, o che quei che fuoro sono facti molto amici. ma tuttauia conciosia cosa che nellianimi, & nellicuori delli huomini siano molti celati intendimenti, & diuersi voleri, acresciamo in parole la tua sospeccione, che cio faccedo noi accresceremo la nostra proueden za, o sollicita guardia. Che chi equelli si fuori del conoscimen to de tutte le cose, sirozzo nele cose del comune, si poco, o neente pensante de la sua salute, & stato di quello del comune di roma che non conosca, che nela tua vita, e nela tua guardia si contegna la sua, & che nela salute tua solamente depen dano tutte le cose. & certo pensando igiorni, e le nocti, come io debbo solamente.temo & pauento li auenimenti de lumana natura, e li non saputi assalti delenfertadi, ela fralezza. dela natura comune. Et dolgomi conciosia cosa che la comunanza de roma debia essere perpetua, & sanza morte che la sua vita demora, & enellanima duno solo huomo. & le ale

se ale predette cose canengoro cotidianamente aluomo che tutte sono da temere sagiunge doctanza de tradimento, es de guardo. cotra le quali cose crediamo che dio salui piace da te auere consillio, & aiuto. Certo tutte cose sono da stare, & da promuouere a te Ces.lequalisi tacciono, esstano celate per ca gione dela battalglia, per laquale molte cose conuiene che si veggano stare abattute onde racconciare si conviene le corti,e piati, rafermare la fede trai cittadini, constringere le cupiditadi, & le lussurie, & allargare i matrimony & tutte laltre cose, che sono scorte, & cadute con ferme, & dure leggi, sono da rilegare.che gia non si puo negare, che in cotale cittadinescha battalglia in cotanto aspro volere danimi & darme la citta de roma quasi abattuta per le discordie de cittadini & per battalglie chente che fosse stata la fine dela battaglia non done se auere perduti li ornamenti de la sua dignitade, e le disensioni de la sua fermezza. & che molte cose non facesse il segnore & nel caldo, & nel surore dellarme, lequali elli me desimo aurebbe vietato & contradetto, che non si facessero nel tenpo de le pace lequali tutte cose si come ferite auute per battalglia tu dei medicare, & guerire. Alequali sanza te nessuno puo dare perfecta medicina. Pero Ces.io contra voluntade abbo souente vdito quella tua carissima & santissi ma voce, che assai se omai viunto & a la natura & allionori de questo mondo io dica chassai se eu puoli se forse viunto la natura, o aggiunto se ti piace che assai se viunto allionori. questo e grandissima cosa.ma a la citta de roma, & al paese se ancor molto poco viunto, per che io ti priego che tu lasci questo seno de saui huomini in despregiare la morte. non volere in cio esfere sauio a nostro danno, e pericolo. Certo spefsamente e penuto algliorecchi mier daltrui, o a te medesimo lo vdito dire piu volte che tu se atte assai vinuto. Er io o rispo

11

gu.

200

re fi

che

171-

16-

177

156-

447-

epen

me

11.6-

e de

sto quando io lo vdito chio lo crederei se tu fossi nato ate solo & se tu viuessi a te solo. ma la salute de tutti li cittadini lo inuiamento elacconciameto de tutto il comune e compreso ne le tue braccia, & ne le tue operationi. & se ancora dilungi da gradisimi facti che tu dei fare che a pena de le cose che pensi ai incominciati i fondamenti. Dunque tu in questo caso porrai, & diffinirai il modo dela tua vita per equitade danimo, & non per la salute, & viilitade del comune de roma. E se questo cai facto non e assai a la tua nominanza, & grandezza de la quale non negherai che tu nonne sie desideroso. auegna che se molto sauto, ma dicerai che poco sia a te lasciare tanta gloria dopo te. Certo ad altri molti auegna ke sia assai ate vno solo e poco. Che qualung cosa e gradissima in suo stato quella medesima e piccola quando altra si truoua maggiore. & se questa fosse la fine dele tue grandi, & sempiterne opere, che vinti inbattallia li tuoi aduersari, & nemici il comune de roma lasciassi in quello stato nelquale eora al presen te. Priegoti Ces. che veggi che la tua virtude non sia detta da lagente, & non abbia piu voce dalcuna marauiglia che de perfecta operatione, et gloria percio che la gloria delluomo sie grande, & gentile, & sparta nominanza de grandi beni, & meriteuoli opere facte ne suoi cittadini, o nel suo paese, o in altra generatione duomini. Dunque altro cia ancora a fare per copiere lo tuo grande comandamento. in questo ai ancora a durare fatica cioe ke tu ordini le cose comuni, lequali tu possi ausare in prima con grande pace, & riposo.eallora se tu vorrai potrai dire assai son vinut o, quando altuo paese aurai facto cio che bisogna, e la natura aurai satiata del viuere. che gia la cosa non si puo dire essere facta, ne laquale saspetta alcuna cosa fare per che non e copiuta. Er ogne volonta passata e pernula poi che no saspetta piu de fare aucona chel

240

mari

refe

men. fedia

chen

C10 C

Lever

ques fa

cittadi

Cordi

6 p

Etap

li per

te. E

amor

paura

terra

ruo animo de neuno tepo fue contento de quel fine ke la natu ra cia dato nel viuere sepre spere nele cose da non morire. & pero non e da dire che la tua vita sia quella che rinchiusa nel corpo, e nelo spirito tuo, ma quella posso dire che sia tua vita, laquale regnera per memoria de tutti isecoli. laquale que che sono auenire nutricheranno, la quale la perpetual fermezza sempre guardera. sa questa cotal vita couiene che tu serue, & che tu te demostri.la quale certo gia e molte cose intenda volucieri vedere et ancora aspetta cosa inte che possa lodare. Cer to i nostri successori quando vdiranno, co leggeranno le tue segnorie, le prouincie cai vinte il reno, il danubio, il nilo, & il mare oceano cai passati, le battalglie marauigliose quasi da non credere. E li altri tuoi grandi honori, & facti quasi con timore si marauiglierano. Ma se la citta de roma non sara refermata, & racconcia co tuoi consilgli, & co tuoi ordinamenti lo tuo nome in qua, & in la sara portato ma ferma. sedia o certa habitatione non aura. Sara intralloro etiandio che nasceranno grande discordie si come e stata intranoi, per cio che alcuni le rue alte operationi con lode porteranno, & leucranno infino al cielo. altri forse altra cosa diranno, & quei saranno piu se tu non ispegni loncendio dela battallia cittadinesca per salute del paese. accio che quella briga, o discordia paia che sia stata per vna disauentura, e la concordia, & pace de quella elacconcio delacitta si truoni & paia fa-Eta per tuo consilglio. Dunque Ces. serui a quei iudici, liquali per molti secols dopo la tua morte aueranno a giudicare de te. Et certo non so se piu puramente de noi, per cio che sanza amore, sanza speranza, sanza odio, sanza inuidia & sanza paura iudicheranno. Et se quella cotale sententia non perterra a te, come alcuno huomo falsamente pensa al meno ora e si conviene che tu sie tale che per nessun tenpo alcuna di-

Tolo

1 10

ida

ensi

or-

mo,

di-

ero-

1/4-

fid

(40

145-

erne

lco-

262

a da

he de

no fre

6

eal-

eper

1744

poss

147-

15-

142-

e 6.

47114

chel

tist

menticanza non faccia oscura la memoria de le tue lode, & nominanze. Diuerse voluntadi suoro ne cittadini, & partite sentenzie percio che non solamente era la discordia tralloro per guerra, o malauoglienza, ma tra maggiori baroni era grande contesa, che molei dubitauano quale fosse el melgliore, molti che bisognasse de far molti che conuenisse molti ancora dubitauono che fosse licito de fare in cosi facta discordia. Tutta questa dissensione e finita per disauenturo sa battalglia. & a vinto colui, il quale nona per suo mal talento abrasciato li animi dellihuomini amal fare. ma per la sua bontade li ae acquetati & facti dolci. Et coloro contra iquali elli era irato non a giudicati degni de morte, o de bando. Onde alcuni anno deposte, & lasciate larme, & aaltri sono tolte, & io rengo sconoscente, o ingiusto cittadino colui il quale ritiene lanimo el volere nellarme poi che dal pericolo dela battalglia si truoua scanpato. si che quelli sia migliore stato che ne la schiera e morto, che colui, ilquale dopo la battallia scianpia il mal talento, che tal cosa puo parere ad alcuno fermezza, che alaltro pare sconueneuole durezza. Ma conciosia cosa: cogne dissensione e gia rotta per arme con dirictura del vincitore rimane che tutti coloro che sono saui, & che sentono alcuna cosa de riposo abbiano vno medesimo volere che sanza te Ces. demorando in quella sentenzia, oue se stato per adie tro, & oggi vi së maximamente salui non possiamo essere. Et per cio tutti noi che vogliamo che noi & le cose del comune siano salue sitti confortiamo, & preghiamo che tu a la tua vita, & ala tua salute consilgli, & proueggi. o noi tutti accio che parli per li altri quello chio sento de me medesimo. Ma perche tu pensi che sia alcuna cosa per la quale ti sia bisogno deguardare sitti profferiamo es promettiamo non solamente deguardare la nocte elgiorno per la tua persona, ma doporre ..

mato.

tatta i

loro.

come

70 di

trill a

fatica

bio de

lori Co

in qu

come i

In per

quali

sasse c

questi

lute to

dera a

cerra.

qualf

doporre, & cotrastare a ogni pericolo colainto de nostricorpi. or di cio che la dicerta ritorni or finisca a quello endebbe cominciameto tutti noi grandissime grazie ti facciamo Iulio C.et auegna che noi abbiamo nostri maggiori tutti fanno cost come tu potesti redere apertamente per le lagrime, & per li prieght loro et percio che non era coueneuole, che tutti noi che siamo presenti dicessimo elli anno voluto chio dica, er io lo come inbisogno, & in comandamento & credo che si faccia. quello che si conviene a m.m. restituito da te a lordine de senatori & al populo, & comune de Roma, per chio sento che tutti isuoi sallegrano de lui solo, ma come de la salute de tutti loro. Et ancora la sourana beniuoglienza mia, la quale si come manifesto e io sempre auuta verso di lui si come a buono dilectissimo fratello, & fuori de lui non darei luogo ad altrui de dire in questo caso che di solliciendine di studio, & de fatica sopra li altri mi sono adoperato mentre che stato dubbio de la sua salute. Ora por che sono da quelle brighe, & do lori scanpato ben mi debbo per lui dinanzi alli altri operare in questo dire. Adunque. Gaio Ces. cosi ti fo grazie come de me, loquale non tu solamente ai saluato, & guardato in persone, ma ornato de tutte cose si ca tuoi grandi meriti, liquali si possono ricordare ne la mia persona auegna chio pen sasse che fare non si potesse grandisima quantita de lode per questo presente facto sacrescera.

A L S V O caro & verace amico. L. Burnettolatino sa lute & honore. Piacq, al valoroso tuo cuore ilquale non desidera altro che le valenti cose che io ti douesse traslatare la di ceria, la quale sece lulio Ces. pregando per quinto ligario, ilqual sue accusato chera stato in bastalgha, & in guerra contrallui ne le parti dasrica nela guerra che sue tra lulio Ces. duna.

tate

arg

Tab

lia.

Plie.

stade

era

CH-

r io

Nº

lglia

ela

mpia

274,

cofa

nin-

tomo

(47)-

न वर्तार

re. Et

MAL

11 65

10.

ie bi-

1075 0

nd mid

10011113

duna parte, & popeo, & Catone, & quasitutto il senato ela buona gente de roma dallaltra, io la douesse volgarizzare, & recare in nostra comune parladura. sichella fosse intesa per te che non se lecterato, ne vsato inistrani paesi. Er io per lo tuo amore lo facto auegna che mi sia stato fatica, tuttauolta vollio io che tu sappie che Marco tullio allora consolo de roma. fue da la parce de pompeo, & fue cacciato collialtri romani alauistoria et a le victorie che Iulio Cef. ebbe contraloro secon do cio che lastoria dinisa. Ma quando Tullio fece questa diceria si era elli tornato in roma che Iulio C. auea mandato per lui, & anealo ricenuto ala sua gratia, & anealo riposto in tutti honori, & dignitadi chelli auea anzi la guerra. Et si sappie che marco tullio fue il milgliore parladore del mondo secondo cio che testimoniano tutte lestorie. & questa fue vna molto sottile aringheria, & sopralodata da buoni intenditori. & comincia in questa maniera.

BEN NVOVO maleficio, & vng non vdito a proposto quel mio parente Teuerone dinazi da te Iulio (es. dicendo che Quinto ligario sue in Africa contra te, & cotraltuo honore. Et non caltre ma guido pansa huomo de gran sauere, sidandos forse de la dimestichezza chellia con teco la ardito de con sesso conuenente tu per te nol sapessi ne altronde nollaues i potuto vdire credea io vsare il tuo non sapere in sauore di quel misero huomo. Ma poi che per istudio di quel suo nemicho e palesato cio chera nascoso credo io chel melgliore sia de confessare medesimamente percio chel parente mio Guido pansa a gia fermato il fatto. E percio lasciando la via de la controuersia tornero la mia diceria a sola la tua misericordia la quale tu ai conservata a piu sozi, iquali anno date riceuuto

non

fro n

e ben

guer

Ron

comi

tanto

re del

no all

fe lu

14/19

ells la opera

to me

quale

chiare

recchia

per tra

per ca

dauer

auca

1401, 6

Intan

venne

to ell

puote

mulo

non pur liberatione de colpa, ma perdonanza derrore. Ordi I euerone quel che laccusatore piu desidera cioe che laccusato confessima che con fessa certo conosce bene che fue in quellas parce doue tu fosti, & doue fue il tuo padre dingnisimo de molte lode. & cosi conviene che voi confessiate prima il vostro missacto che voi riprendiate la colpa de ligario. Et elli e ben certa cosa che non essendo ancora neuna sospeccione de guerra,ne de battalglia ligario fue tramesso per lo comune de Roma conesso confidio legato, Gambasciadore in africa per lo comune de roma. Ne laquale legatione si prouo & piacque tanto a cittadini, & a compagni che volendosi confidio partire del paese & non potesse satisfare ala gente se mettesse alcu no altro che ligario segnore nela provincia, & cio renuntiasse lungamente ligario conuenne finalmente chelli prendesse la segnoria. & cosi riceuette la prouincia contra suo grado. & elli la tenne in tanta pace, che la sua intera fede & la fine opera fue piaceuolissima a cittadini & a compagni. In questo mezzo appario subitamente la guerra, & la battalglia, laquale que cherano inafrica prima sentir fare che apparecchiare, & piu tosto ebbero le nouelle del facto, che de lapparecchiamento. Onde sapute de cio le nouelle parte de la gente per tracoitata cupiditate, parte per vna cieca paura ma piu per cagione de salute, & appresso per loro studio cercanano dauere alcun guidatore, & gouernatore, percio che ligario auea diricçato lanimo a caja. & desiderana de ritornare a suoi, & non sofferia di lasciarsi inpigliare dalcuna bisogna. Intanto Pietro acçouaro, ilquale era facto pretore dafrica. venne ala cittade dastica. inmantenente corse lagente allui. & elli non dimezzana cupiditade prese la segnoria, se segnoria puote essere quella che si dana a prinato romore de non sania multitudine sanza niuno piunico consillio. E cosi ligario ke schiferebbe

ele

0

per

1344

10/-

a

mi

CON.

Sta

rda-

100-

Tai.

e del

pef4

MI 175-

rapalta

ido che

marr.

don-

e con

de

llenefi

Liquel

micho

CON-

pan 4

ntro-

4/2

non.

1015

61107

neleg

60

amba

pen

fi rem

dung

ben p

mepe

medi

rinom,

perchu

ancord

nare

li che

africa

lesich

tue as

tretta

14 Spa

So be

schiferebbe ogni cotal conuenente ebbe alquanto riposo nel paese per la venuta de pietro varo. In fino a qui Ces. che ligario e Janza colpa. che da casa mosse elli a tal tempo che non solamente era sanza guerra, ma sanza neuna sospeccione de battalglia,& de guerra. Ambasciatore fue,& ando con pace, & in provincia piena de pace, & in quella si seppe si regge re come astato de pace si conuenia. dunque la sua andata no dee offender lanimo tuo certo che la rimasa molto meno.per cio che landata fue sanza rea voluntade, & la rimasa fue con honesta necessitade. Dunque sono questi tre tenpi sanza peccato. Uno quando elli ando nelambasceria. Il secondo quando elli fue facto segnore del paese. Il terço quando rimase in Africa dopo la venuta de pietro varo. sen questo a peccato certo elli e piu de necessitade, che de voluntade non e neen te. Or domando cosi. se fosse potuto partire del paese per alcun modo sarebbelli piu voluntieri demorato inustica che in roma & piu voluntieri con pietro varo che co suoi cari fratelli, & piu voluntieri co li strani che co suoi certo no. Concio siacosa che quella ambasciata si potea contare affanno, es sol licitudine verlo ismisurato amore de fratelli coiquali qui sarebbe potuto stare con piano animo destretto con essi insulgra de scompillio dela guerra. Ne infino a questo punto non a ancora Iulio Ces. ne vn segno de mala voluntade, che ligario abbia auuta contrate. Et percio ti priego che tu consideri con quanta fede io defendo la sua questione. quando difendo la sua manifesto la mia. O marauigliosa dolcezza piena de tutta pietade degna dessere lodata, & predicata & dessere messain scripte de perpetuale memoria, che io marco Tulto difendo dinanzi date vnaltro huomo, & dico che non fue in quella voluntade nela quale confesso che fu so medesimo ne non temo i tuoi nascosi pensieri.ne non dotto quello chetti potrebbe

trebbe esser detto da altri. Vedi quanto massicuro vedi quan ta luce mi nasce dela debonaritade, & del senno tuo in poter dire dauanti al tuo conspecto. Ma tanto comio potro contendere cola voce che questo intenda il popolo de Roma chio dico bene che presa la guerra, & menata gia in gran parte io non gia per forza, ma per la mia voluntade, & per lo mio buon grado presi arme incontrate. Ma doue dico io queste parole, certo dauante celui che sappiendo tutto cio anzi chelli mi vedesse mi rende al comune de roma. E stando lui nelegipto mi tramise lettere chio sosse quello chi era dinanzi. & essendo lui un solo segnore in tutto lomperio de roma si sofferse che vi fosse io. & presentandomi Giudo pansa questa ambasciata io riceuetti lionori, ele dignitadi per quanto io pensai che si conuenisse. E ala fine per darmi intera salute si renuesti me ella mia dignitade de tutti ornamenti. Or vedi dunque Teuerone quando non dubito palesare lo mio facto ben posso confessare quello di ligario & ancora io o detto de me per che Teuerone mi perdoni sio dico,o detto di lui quello medesimo, cha me piace forte il suo buono senno, & la buona rinomeia di lui, oue per la parenteza che intra me & lui, oue perchio molto mi dilecto nellongegno, & nelo studio suo.oue ancora chio spero che la lode de lui giouane potra ancora tor nare in alcun mio proficto. Ma duna cosa domado chie quel li che dice che sia maleficio, omisfacto essere stato ligario in africa certo quelli il dice che volle essere in africa, & induolesi che ne fue vietato da ligario. & che manifestamente fue ad arme contra Ces. Ordi teuerone che facea quella tua stretta lancia nela schiera di farsi. il cui fianco domandaua la spada tua. che sentiano le tue arme che la tua mente, che li occhi, le mani, lardore del cuore che desideraue che volee. So bene chio dico troppo. & forse si cruccia il gionane. ma ritorno

nel

14-

1072

e de

oa-

4

ec-

2275

al-

C 175

14-

12/20

- fal

ga-

7. 4

4710

deri

ndo

a de

lho

175

po-

ritorno a me, che fui in quelle medesime arme. che altro facemmo noi Teuerone se no che noi potessimo cio che. C. puote. Vedi. C.che quei medesimi aiquali tu ai perdonato con grande lode dela dolcezza tua, que medesimi per le lor parole taguzzeranno a far crudeltade. Main questo facto molto mi marauilglio non pur de te Teuerone, ma del sauio tuo padre, come huomo de tanto ingegno, & de tanto insegnamento non a conosciuta la natura de questo piato, che selli lauesse ben co nosciuta. certo non e ligario quella persona cui tu douessi accusare.accuse colui che consessa, con accuse colui ca altressi buo na cagione o ragione come tu o melliore sicomio dico o pari de la tua sicome dici tu. Queste son ben dure cose, & piene de marauilglia. che non contiene questa accusa cose per lequali ligario debbia esfere isbandito, ma morto. questi son ben costu mi de forestieri che si sforzano de trar lodio innanzi finasangue, & amorte, sicome fanno i non constanti greci eli spietati barbari. E tu non intendi de procacciare altro se non che ligario non sia in roma, chelli stea fuori del suo albergo, & chel li non sipossa ragunare co suoi cari fratelli, ne meco, ne con graccho suo zio, ne col filgluolo de graccho suo consobrino, &: chelli non viua con noi, ne dimori nela contrada. Ma tutte queste cose sono. che gia non puote elgli melglio essere sanza. cio che detto chesser suori de to non tanto per non offendere i tuoi (offerenti orecchi quanto perche paia che Teuerone auesse quel messo in opera che non venne vnque in suo pensa mento. Et eccho che voi vegnauate in africa, la quale la piu contraria provincia del mondo a questa victoria, & ne la quale auea Re potentissimo nemico de questo stato, & de maluolere, & auea facte gran conuenenze, & forti. Or domando io che aureste voi facto auegna che per le vostre opere, che son vedute io mi so ben cio che voi aureste facto. Non foste

701 4

ques

40

read

le com

chelli

ferme

Sio ber

non la

dir of

te che

ma ch

le effer

cost val

pericolo

prefac

Tener

71a, 6

auenn

mento

ma no

torno d

nando

foste riceunti ne lasciati metter piede nela terra con molta. insuria, si come voi dite. ma de quella ingiuria, cui vene richiamereste voi. certo a colui, la cui segnoria voi seguiste in compagnia dele battalglia. Ma se foste venuti in Africa in seruigio de Cesare per sua cagione allui ne sareste venuti.ma voi andaste a Pompeio. Dunque che accusa che richiamo e questo che voi fate a Cesare. che accusate colui de cui voi dite, che vi vieto la terra per che voi non ne poteste far guerra a Cesare. Ma se tu questa lode ti volessi porre che tu auresti redduta la provincia a C. ben che pietro Varo, o altro taue [se contradiato, io confessero che ligario abbia la colpa, poi chelli va tolta cagione de tanta lode. Vedi dunque sesare la fermezza de questo valente huomo, cioe Teuerone, lo quale sio ben lodasse comio lodo, tuttauoltaio nolla ricorderei se non sapesse che tu se vsato de quella virtu lodare. qual fue dunque in questo buono huomo cotanta fermezza, anzi posso dir sofferenza. certo non so chi facto il sauesse chen quella par te che non volse riceuere nel tenpo de la discordia de roma, ma che crudelmente cacciato a quella medesima parte volesse essere tornato. (erto ben si conviene a grande animo, & a cosi valente huomo, che neuna iniuria, ne neuna forza nessun pericolo nol possa mutare de sententia, ne de cosa chellt abia presa de buono. Or pognamo che tutte cose fossero iguali tra Teuerone, & Pietro varo honore gentilezza potenza segnoria, & senno, che non fu vnque. Questo principalmente. auenne a Teuerone chelli per giusta segnoria, & per ordinamento del senato era andato nela prouincia non sue riceuuto. ma non senando a Cesare per tema de suo cruccio. ne non torno a magione per non gittarsi in cattiuezza. ne non se nando in altro paese, per mostrare che biasimasse la parte cauea seguita. ma vennesine in macedonia nelloste de pom-

tio

07

ali

475-

tati

6-

chel

00%

6

tte

a

dere

Non fifte

peio per mostrare comelli era con ingiuria cacciato. Ma percio chel conuenente non andaua in quella fiata al cuor de Pompeo a cui voi erauate venuti credo che lento studio aueste sopra la questione intendauata forse piu ala guerra e cuori schifauano le piatora. si come si suole vsare in tenpo de guerra & non suoi piu che nelli aliri ogni huomo si studiaua de vincere. Io fui sempre consilliatore, & volitore de pace. ma allocta tardi, che ben sarebbe essuto de matta testa pensar de pace vedendo le schiere a battalolia. tutti volean vincere, ma tu piu, per cio chere in quelluogo venuto, doue ti conuenia morire, o vincere. auegna che considerando il facto comelli e ora so ben che piu ti piace questa salute, che la colui victoria. Et questo non dicereio Teuerone si credesse che tu fossi pentuto dela tua fermezza, o che cesare si pentesse de suoi benefici. Or vidomando se voi perseguitate le vostre iniurie, o quel le del comune pensate che voi dicerete dele vostre persone in quella causa medesima. Se dite de le vostre guardate che non erriate. se voi pensate che C. siairato contra i vostri nemici. conciosia cosa chelli abbia perdonato asuoi aduersari. Or ben pensio Cesare chio ii paio molto occupato nela bisogna de Quinto ligario. ma oruollio io recare cio chio detto in vna somma de la humanitade, & de la benignitade, & de la misericordia tua. Et io oe gia tractate molte cause con teco medesimo quando la ragione delli honori ti tenea in corte. manon vnque in questo modo chio dicesse perdonate a costui segnor iudici, percio chelli a errato.non se nauide. non su cosa pensata sel fa mai punitelo chen questo modo vsa luomo de dare alpadre, ma al giudice solem dire, nol fece. nol penso anche. falsi testimoni anno detto. non su vero. Poni Cesare che ru sie iudice nel facto di ligario cerca in cui asuto fauelli, & io me ne taccio. ma dicero com io forse farei dauati al indice.

questi li dico

tha di

(e 1207

HO 44

phote

pote de

tuoi (er

ti prie

Hols ele

ne non

priega,

80,0

effere q

defino

gators bu

muous a

in con

tuos ber

Vato.

uma,19.

chel fin

chie fone

Broco, C

lor (40, 8

Non pe

che direi ligario fue mandato ambasciadore anzi la guerra. lascrato vi fue in pace. & quando fue scomesso de guerra non fue accerbo auegna che danimo, & de studio fue tutto forte. Queste cotali parole dicerei io a Iudice, ma a padre dicere io, questi ae errato.poco senno il condusse pensatene. Et io cosi dico segnor nostro refuggio ala clementia, & a la benignita tua dimando del fallo perdono. chiamoti merce che perdoni. se non lai facto a altrui so che domando oltraggio.ma se lai fa Ho ad molti tu medesimo prouedi cai data la speranza. Non puote ligario auer dete buona speranza quando io o luogo appote de pregare per altrui. auegna che in questa mia diceria non dimora la speranza di ligario ne in tutto il procaccio de tuoi seruidori, che priegano per lui chio o veduto quando mol ti priegano per la salute dalcuno che tu isguarde piu le lodeuoli ele piaceuoli cagioni de pregatori che tu non fai lor visi. ne non guarde quanto sia grande lamico tuo, ol parente, che priega, ma quanto sia buona la cagione de colui per cui priega, & cosi ai tanto benfacto a tuoi came paiono in migliore. essere que cusano la tua gran cortesia, che non mi paritu me desimo alcuna fiata chel dai. & veggio che le cagioni de pregatori vallion piu appo te che prieghi. Tgrandisimamente ti muoui quando tu vedi iustissimo dolore in pregare. Onde in conservare quinto ligario cui farai piacere quasi a tutti i tuoi benuollienti. ma priegoti che tu consideri cio che tu je vsato. chio ti posso mettere auanti i fortissimi huomini de sauina, iquali tu ai molto prouati. & tutta la terra de sauina chel siore disalia e sortezza del comune. pero tu ben conosci chie sono. Pensa il dolore, pensa la miseria loro, er quella de Broco, chio so bene quanto tu il prezze. vedi le lagrime el dolor suo, & quello del figluolo. Che dicero de fratelli di ligario. Non pensar Cesare che qui si tratti pur duna persona, o tu riterrai

nid

a e

me-

2502

0752

che

76

477.

grad

7754

mi-

teca

ofini

177-

6

dace.

che

720

quest

2011

dourna

huomo

nocchi

th 4

defin

il com

to now

Marco

donato

awents

reddic

carifin

mune n

quistar

na co/4

molte, e

faccia ci

genti m

a suoi

nonna

nanen

Ita mai

manier

alaiva

fine ala

quello

riterrai tre ligary in roma, o tu li distruggerai. se ti piace colui cacciare in bando a costoro e piu in grado astare alungi che nel paese, o chen casa o che nela propia citta stando quelluno de fuori. Sede fanno come fratiselli muoue pietade, & do lore grande ismouante le lor lagrime, muouati pietade, muouati la fratellanza. vallia toro quella tua parola che vinse che tu dicee che noi abbiauamo per nemici tutti quelli che non erano con noi. ma tu auci per amici tutti quelli che non tera contrari. Isquarda dunque & vedi tanta grandezza, tutto il legnaggio de Brochi. L. varo. vedi. E. Censorio. L. Cornificio. ve di tutti i caualieri de roma, che son qui con vestimenta muta te non pur quelli che tu conosci ma ancor quelli che tu ai pro uati, o auuti con teco contra i quali noi erauamo molto irati, & cheran forte minacciati. Conserua dunque ai tuoi colui che loro. si che questo si truoui cosi vero, come tutte le tue altre parole. Et se tu potessi apertamente vedere la concordia de questi frati tu iudicheresti bene che tutti i legary fossero stati teco. Come dunque puote alcun dubitare se Quinto ligario fosse potuto essere in ytalia, che non fosse essuto in quella. sentiera colli altri suoi frati. chi no sa chelgli animi de questi frati (on si conspirati, & gittati in vna forma dun solo volere, & duna fratellesca iquallianza. Ne chi puote credere chelli auesser seguite diverse sentenzie ne divisate fortune. Appare dunque che de voluntade tutti fuor teco. ma luno ne fue tratto in persona, quasi per forte sentenzia tenpesta. & selli auesse facto cioc consilhatamente gia sarebbe simigliante a co loro cui tu ai voluti esser salui. Or pognamo che pur andasse a la battalglia. partisi dunque non pur date, ma da suoi frati, i quali per lui ti gridan mercede, come quelli che son tutti vuoi, & sono stati a tutte le tue bisogne. Et io mi ricordo bene quando Quinto ligario fue questore vrbano comelli si porto verso

verso te, & verso la tua dinonitade ben so che poco fa la mia ricordanza,ma spero inte che non sai dimenticare alcuna cosa senon lenoiurie che tu pensi bene, & te ricorde delosicio de questo questore, & dalquanti altri. ma pur Quinto ligario non fece in quel tempo neuna cosa contraria. & si non si indouinaua elli cio che auenuto, ma desideraua che tultenesi buono kuomo, es studioso officiale. Orti sono ifratelli aginocchia, es priegano de la salute de lor frate. Certo quando tu laurai data tu aurai donati tre fratelli non pur alloro medesimi,ne a questa buona gente, ne anoi parenti, ma a tutto il comune de Roma. Fa dunque de costui quel che tu ai fa-Eto nuouamente del nobilissimo & nominatissimo huomo Marco marcello in palazzo, ilquale tu ai restituito & perdonato del tutto. Or fa quel medesimo in corte a questi ben auenturosi fratelli. & si come tu reddesti colui al senato cosi reddi costui al populo.la cui voluntade tu ai senpre auuta carissima. E se quel giorno fue a te molto glorioso, & al comune molto piaceuole. non tincresca Iulio Cesare perdio daquistar souente lode de cosi dilectosa gloria. chedenone neuna cosa cosi comune in piacere, come bontade. Et intra le tue molte, & grandi vertudi nonne neuna cosa gratiosa, ne che faccia cosi da marasigliare come la tua misericordia. che le genti non vanno perneuna cosa tanto deuotamente a dio ne a suoi santi, come per essere saluati. Ne gia la tua fortuna. nonna neuna maggior cosa chel potere, ne la tua natura non na neuna milliore che perdonare a molti. Credo bene che que sta materia richiede piu lunga diceria. ma so bene che tua maniera la richiede piu brieue. Et percio chio so bene che assaivalmellio, che tu parli con teco che ne io ne altre si fo io fine ala mia diceria. Cotanto ti ricordo io. se tu salute dai a quello absente tu laurai data a tutti questi presenti. QVESTA

00-

- do

Mo-

che

non

ter 4

tto il

w.be

mit 4

pro

114-

colui

we al-

ardia

6 Tero

1294-

Kle

westi

olere, chelli

Appa-

fre

to fells

tt d co

ade le

u fra-

THITT

bene

ports rerfs QVESTA e la diceria che fece Marco Tulio cicerone auogado, & maestro del parlare dinanzi da Iulio Cesare primo imperadore de Roma in defensione del grande & gentile huomo Deiotaro Re dermenia minore. loquale eraccusato da un seruo del detto Re. loquale su mandato colli ambasciadori suoi al detto Iulio Cesare. loquale seruo sue cor rotto per doni, & per promessioni, & facto suggire da detti ambasciadori per Castore filgluolo del Conte de cifalonia, & nepote chera del detto re deiotaro nato de sua figluola.

ACCI

ques pre f

074

most

274

frica

peno

la gen

lo det

ma ma do Tu

ACCH

to Re

dubi

tions

mia n

te piat

ET ACCIO che la diceria sintenda piu chiaramente, & melglio, la materia del facto si contera brieuemente in que sta forma. Ne la discordia che fue tra Pompeo dalluna. parte, et Iulio (esare dallaltra. lo Re. D. sopra nomato, loquale sempre era stato amico del comune & del senato de roma. fue da la parte de Pompeio. vdendo che li consoli el senato el popolo de roma erano da la sua parte, & lui aueano facto ca pitano & segnore de la detta discordia. Ancora il Conte de Cifalonia mando in aiuro de. P. lo detro Castore (uo figluolo, si come tutti altri baroni de grecia, de libia, & dafrica. Dapoi che. P. fue sconfitto, e la sua gente nel canpo de tessalglia & morto in Alexandra per comandamento de tolomeo Re degipto. lo Re deiotaro si torno ala sua terra. & Iulio. C. parten dosi degipto per andare contra luba Re de libia, & contra farnace Re de cicilia & de cappadocia, richiese lo Re Deiota ro & suo aiuto. loquale venne & sue con. C.in canpo contra farnace. & auendo victoria. C.li perdono, lasciando lui el figluolo Re de nome, & de facto, comera dinanzi. Tornando Iulio.C. verso roma abbiendo sconficto lo Re Iuba passando per ermenia albergo col detto Re.D.da cui molto honore, & grande

grandi doni riceuette. Poi. C. stando in roma perdono a molti.traquali fu il detto Castore, & tullio medesimo. Et perche secondo suo credere lo Re.D. suo auo non auea pregato.C.per lui si penso cosi facta crudeliade contra lui che stando li ambasciadori del detto Re.D.in roma per visitare Iulio (.da sua parte procuro de corronpere vno seruo de questi legati.et sece accusare lo detto Re de questi malefici. cioe che volle fare vccidere Iulio. C. nel suo albergo.ponendo li armati in certi luo ghi, oue lo doueano vecidere, & per che li suoi fratelli sapeano queste cose si li mise in pregione. ancora chel detto Re senpre fue in aguato per impedire suo affare sauesse potuto. Ancora che grande hoste apparecchio contralui. & che fece, & mostro grande allegrezza vdendo che Domizio barone de C. era perito in mare. & che. C. era assediato in vno castello da frica. & per questa letitia in tanto fue commoso, & tocco del vino che inebrio, e ignudo salto nel conuito in presenza de la gente.per laquale accusa C. fue turbato, & fece rechiedere lo detto Re, che personalmente venisse dinanzi dallui. Ma impedito Deiotaro da vecchiezza, & da malatia non venne, ma mando per fare sua scusa Dorilao suo sauio, & richegendo Tullio chel douesse aiutare, & defendere da la detta falsa accusa dinanzi da Iulio. C. Onde Tullio sicome amico del detto Re fece la detta oratione dinanzi da Cesare auegna che dubitosamente. & comincio cosi.

AVEGNA Iulio. C. che nele piu graui, & grandi questioni nel principio del mio dire io sia vsato de muouermi con
baldanza, & securtade piu chel mio vso comune o che letade
mia mostri che debbia richiedere o fare, tuttauia nel presente piato molto grandissimo sopralquale io intendo parlare dinanzi da te intanto molte cose mi turbaro, che quanto la senanzi de le manto molte cose mi turbaro.

rome

ela

te to

ra

colli

cor

detti

1,0

re,

que

MAL

quale

ma

ato el

itto ca

nte de

rluolo,

Dapos

u to

le de-

contra

Desota

el fi-

undo

Tondo

re, or

de, & la volonta chio mi fa sollicito, & studioso in difendere la salute del Re diotaro, tanto mi tolglie & turba la temenza cabbo dinon potere cio aconpiere, & fare. Primieramente mi fa doctare co turba che mi conviene parlare in nuova, & disusata questione, cioe per difendere la persona elauere del detto Re. laqual cosa e si contra ragione se non inquanto fosse contra tuo stato, es contra tua grandezza, che mai dinanzi da questo tenpo non fu vsato ne vdito che Re fosse accusato de peccato onde douesse perdere la testa, & spetialmen te quello Re loquale dinanzi da cio il popolo de roma con tut ti i senatori solea honorare, & gradire per li grandi & vsati serugi facti sempre per lui a la nostra cittade. Agiungesi al mio turbamento quando considero le persone delli accusatori, cioe la crudelta delluno, & la vilta dellaltro. Crudele dico Castore tacendo comelli e disumano, & empio.ilquale ne pote stando lo suo au messo in questione, & dubbio dela persona, es a facto paura de sua giouanezza a colui la vecchiezza del quale douea guidare & defendere, & a voluto trarre lode de la sua prima etade da crudeltade, & da pecca to inducendo il seruo corrocto con doni, & traendolo da ipiedi deli ambasciadori ad accusare suo segnore. loquale e absen re, & molto amico del comune de roma. Quando io vedea questi due accusatori. quando io vdio le loro parole non mi dolea tanto dela condizione del Re chera granata quanto io temea de tutti noi, de quali da cosi indegne persone potrebbe essere il simigliante. auegna che contra ragione. che per vsanza de nostri maggiori il seruo non puote essere addomandato contra il segnore etiandio ne tormenti. la dolglia ela pena de quali fa dire lo vero a colui che tormentato talora contra. sua volglia. Mane la nostra questione il seruo ae accusato per suo arbitrio colui, ilquale stado legato in su i tormentinon potrebbe

le tu

Mu

700 1

ripo

24 0

(0. al.

TE COM

to po

corte

24,1

quale

de tu

polor

elapo

ficy fa

potrebbe nomare a suo danno. Ancora mi turba. C. altra co-[a,laquale poi chio conobbi tuo animo lasciai de temere che tutto che secondo lusanza de piati sia pericolosa cosa luigare dinanzi a segnore dicio che contra lui medesimo si dice ca comesso lo tuo gran senno, & virtude la fa essere cosa iustissima & suori de sospeccione, percioche no si dee credere per la tua fermezza che tu dei altra sentenzia del Re Deiotaro che de ciascuno altro incolpato dinanzi da te per altra cagione. auegna che si potrebbe credere verisimilemente daliro giudi ce dinanzi a cui si trattasse de suo pericolo che sosse piu giusto & fauorenole asse che al suo auersario.ma lo tuo senno, e la tua sourana, o singulare natura mi tolglie questa temeza Muouemi ancora a dubitare illuogo disusato che mi conuiene parlare de si grande facto che mai de cotale non sue facta questione dentro da la tua casa di fuori dal consistorio, o da quella gente nela quale risplendea tra lo studio de saui parladori. Solamente ne tuoi occhi ne la tua boccha nel tuo viso riposo mio dire.te vno & solo riguardo.a te vno & solo si riduce la somma de tutta la mia diceria. le quali cose a speranza de cercare e trouare la verita del facto sono de grande peso. al monimento del mio animo, & a vno desiderio de volere contendere, & ragionare sono piu leggiere, o non de tanto podere. Impercio che se questa diceria. C. io facesse ne la corte intendendo, o examinando te quella, quanta allegrezza, & baldezza mi darebbe la venuta del popolo de roma. quale cittadino sarebbe che non fauorisse quel Re, la cui etade tutta si ricordasse che fosse cosumata ne le battalglie del po polo romano. Io riguarderei la corte illuogo de piati, il cielo, e la potenzia de nostri dei chiamerei, & recorderei li beneficy facti al Re d. dal comune & dal senato de roma certo in nessuno modo mi potrebbe venire meno quello che bisognasse a dire

dere

mild

ente

034,

re

ento

di-

40-

men

B THE

Vja-

myest

11/4-

اوات

ele ne

dele

nec-

oluto

pecca

1911-

eb (en

redea

170 7712

75.20 IS

rebbe

van-

ndeto

ne de

Ma

u ato

C1 75 0 75

crebbe

a dire. Ma percio ke questo prinato luogo, one io dico ristrigne labondanza el modo del mio parlare in tee Cesare, dinan zi da cui o gia parlato per molti de conoscere quale volonta. io abia in potere dire quello onde piu leggieramente si per la tua equitade si per la diligenza de ludire si menomi questa. mia turbatione, & paura. Ma prima che dellaccusa facta del Re diotaro dica alcuna cosa si diro del mouimento, & de la speranza de li accusatori iquali aduegna che per sottillianza dingegno,o,per vsanza, o vero experienza dele cose monda ne non fieno saputi ne degni a muouere si alte cose tuttauia. non sanza alcuno pensiero malizioso, & speranza de lor mal uagio intendimento aconpiere accio son venuti. percio che sapeano che alcuna gente credea che tu fosi irato contra il Re Diotaro, o vero che la tua amistade, & segnoria fosse canbiata, o menomata verso di lui, perche si ricordauano che lanimo tuo era stato quanto a la tua credenza offeso allui. Et così per questa cotale ira, & per che ti conosceano loro amico, & per che dinanzi da te de la tua ingiuria et offesa accusauano. auisaro che qualunque peccato etiandio non vero che apponessero al Re. D.sacostasse, & simaginasse leggieramente nel tuo animo contra di lui per laqual cosa priego te. C. per la fede, & per la speranza, & per la clemenzia, & debonarita tua che tu primieramente ci deliberi de questa cotale temenza. si che non possiamo sospecciare, o doctare, che in te sia rimasa. alcuna turbagione o ira contra lo Re. D. dicio ti priego per quella una diritta mano, laquale albergando collui li porgesti, come a tuo oste. ela quale e non meno ferma & leale ne le pro mesioni, & ne la fede data che ne le tue guerre, & battalglie. Tu volesti andare ne la sua casa.tu volesti rinnouare collui lantico amore. sai che la sua gente, & familglia ti riceuettero allegramente, te videro amico, & humiliato verso lui

fi de

men

Ai R

cao pe

Que

HENIU.

tißim

fato

dero

de,

confo

la de

io fall

mo, e

na nel

in que

lui. stando in chiesa stando in albergo stando in camera. Tu Cesare se vsato dessere pregato leggieramente, & so solamente. vna volta, percio che neuno tuo nemico verso ilquale tu tahu miliasti senti, & cognobbe mai che fosse inte rimaso cotra lui alcuno segno de nimistade. Auegna che mai non fue vdito che tu ti lamentassi di lui. & di neuno tenpo tu accagionasti lui come nemico, ma come amico che non auea tanto servito quanto esso douea. & che piu apparecchiato, & volontaroso era stato nelamista de Pompeo, che ne la tua. Ma poi che li desti perdono per la cagione & per la scusa dela sua vecchiezza tutto che aiuto figluolo mandasse a Pompeio. non si dee credere che per alcuna picciola colpa tu lo debbie reputare nemico, quando da le grandi, & graui offensioni tul deliberasti. Onde tu non solamente non punisti lui, ma dogni te menza lo traesti.per hoste lo conoscesti.del suo reame lo lascia sti Re come dinanzi.percio che non si mosse a quelle cose fare per hodio o malauoglieza cauesse verso te.ma sue indocto accio per quello errore chera comune allora fra tutte genti. Questo Re ilquale il senato in nome de Re a chiamato spesseuolte, & prinilegiato de molti honori. Ilquale Re da la sua gio uentude a reputato lordine de senatori honestissimo, & santissimo stado lontano, & di rimota natione de quelle cose e stato turbato che noi medesimi nati del mezzo dela cittade de roma, & in quella sempre vsati vdendo che per auctorita de, & consentimento del senato larme erano prese. Nuoui consoli & imperadori creati a i quali era data, & commessa la defensione del comune & del populo deroma. & Pompeio facto conducitore, & mastro de tutti moueasi nel suo animo, & come amico de la salute del popolo de roma dubitaua nelquale conoscea chiera inchiusa la sua. Ma tuttauia in questa (ua grande temenza deliberato auea de stare in

oda

W

mal

Re

614-

4761-

t cost

,6

ano.

ppo-

e nel

e fe-

tua

124. 1

usa

to per

ge fin

le pro

ttal-

00

rice -

perso lic

78 91

70m

Jap

00

kana le fue

7141

Que

10. 000

fosse dague

Clam

molt

nela

10. spe

be fi

cosper

pegne

memo

lano

pace, es cheto. Ma vdendo, che i consoli, el senato, e grandi baroni de roma erano gia partiti, es fuggiti ditalia. allora fue piu grauemente turbato, & pauroso, percio che de cotali messagi, o romori la via era piena infino ad oriente. ne altri piu veraci mesi veniano dapoi esso non sapea alcuna cosa de la tua condizione, del tuo studio, dauere pace, & concordia dela conspiratione & giura chera facta in roma contra la tua dignitade. Et auegna ke le nouelle cosi corsero non si mosse elli percio in fino a tanto che ambasciadori, & lectere fuoro mandate allui da parte de pompeo, & de consoli de roma. perdona dunque perdona. C. perdona al Re. D. selli consenti a lauctoritade, & al mandamento de colui, ilquale noi tutti (eguiti auemo. Nelquale i nostri Dei, & gli huomini del mondo anno messo ogni ornamento de vertude. E tu medesimo piu & maggiori che neuno altro. la memoria delquale noinon auemo perduta. auegna che le tue grandi, & alte operazioni anno abbassate le lode de tutti li altri. Ma chi non sa come fue grande, & sparto il nome & lopera de lui quante fuoro le sue ricchezze. quanta fue la sua nominanza, & gloria in tutte battallie. quanti fuori li suoi honori. quale volte fue senatore del populo de roma. quante volte tu medesimo, in tanto per grande opera, & rinomata fama auea auanzato tutti coloro che fuoro dauanti lui, quanto tu ai soperchiato ciascuna persona, che certo annouerando le battalolie, le victorie, li triunfi, li consolati de ponpeo ci marauigliamo, o ma rauigliadoci annouerauamo le tue battalolie, victorie, e triun fi,e consolati annouerare non potemo. A pompeio dunque venne lo Re. D. in questa misera, & disauenturosa battallin. ilquale dinanzi da cio auea sempre aiutato ne le giuste battalglie contra inemici del popolo de Roma & colquale era. congiunto dogni dimestichezza, es amistade. E venne allui o pregato

o pregato come amico, o richesto, come compagno, o chiamato come colui chera vsato dubidire al popolo de roma. E venne a colui che fuggia non a colui che cacciasse o seguisse per offendere. E venne a la conpagnia de colui chera in pericolo, & in perdita non in isperanza de victoria. Onde conpiuta la battallia de tesallia si parti da P. & non volle piu seguitare quello intendimento, pensando cauea satisfacto al popolo de roma in cio che douea, o vero alerrore in cio chelli non auea saputo conpiutamente lordine de facti. Al suo reame torno & obedi a le tue viilitadi & voluntadi ne la battalglia dale xandra. Questi riceuette, & sostenne nel suo albergo, & co. le sue spese la gente de Domitio tuo barone. Questi mando a la cutta defesi danari a colui,ilquale tu auei posto la per le tue bisogne. Questi mando danari vna volta & piu tutta via in maggiore quantitade per li bisogni dele tue battalglie. Questi corra Farnace Re de cappadocia sue in battalglia perte. oue il suo corpo puose, & mise per disensione del tuo. Et quelli chera tuo nemico volle che fosse suo. auegna che prima fosse suo parente, & amico. lequali cose. C. iu ai riconosciute daquella parte che lui ai desiderato, & tenuto in grandisimo honore, o in nome & stato de Re come solea. Ora questi non solamente da te scusato, & delibero dogni pericolo, ma con molto honore da te agradito, & accusato chetti volle vecidere nela sua casa, laqualcosa tu come molto sauio nol potresti pur sospecciare se tu nol giudicassi piu che furioso. Ma chi sarebbe si manifesto peccatore chel suo hoste volesse vecidere nel cospetto de Dio. Chi sarebbe de tanta temeritade che volesse spegnere lo chiarissimo tume de tutte genti, & de sempiterne memoria. Chi sarebbe si securo, o ardito chel vincitore de tutto il mondo non temesse. Chi sarebbe desi sconoscete, & vil lano animo che fosse tyranno contra lui da cui fosse chiama-

nefi piu
dela

di-

no se

MOTO

Me.

nti 4

tife-

min-

udeli-

re ope-

man (4

oute

5º gla-

valre

1010,08

nz ato

chiato

le 11-

0 7714

TT1575

unque

a m.

bat-

era

re alba

regar

to & lasciato Re. Ancora queste cose non considerando chi sarebbe de tanto furore che tutti i Re,& segnori,iquali molti erano vicini tutti conpagni de roma tuti iliberi popoli tutte le prouincie larme de tutte le genti contra te vno volesse comuouere, & recare. in quale modo sarebbe veduto, & tractato. D'colsuo regno cola sua molglie col suo valentissimo figluolo pensando solamente cosi scelerata cosa non che menan dola a compimento. Ma credo che cosi come huomo non deliberato, & voluntaroso non considerana ne vedea questi pericoli. Ma chi e. C. piu aueduto di lui, chi piu coperto in sue operationi, chi piu sauio. Auegna che in questo luogo io non penso tanto che sia da scusare, es defendere per sottilgliezza dingegno o per operare grande senno quanto per fermezza de fede per honestade, & santitade di vita. Manifesta e ate. C.la sua bontade li suoi costumi, la sua constanza. chie al mondo cabbia vdito il nome del popolo de Roma che non abbia vdita la caritade intera la vertude, & la fede del Re.D. Quello dunque peccaro, ilquale non cadrebbe in pensiero etiandio duomo non sauio pur per la temenza dela sua presente morte ne in cuore duomo reisimo se non fosse fuori dela memoria. Voi accusatori laponete essere pensato da colui che bonisimo, & tutto sauio. laqual cosa non solamente non e da credere, ma ancora non e da sospecciare. Voi dite che quando.C. venne nel castello lucero, & nelalbergo del Re suo hoste era entrato. vno luogo vera nelquale erano riposte, & afsettate le cose che lo Re Diotaro ti volea donare.in quella par te anzi che tu cenassi vegnendo te dal bagno ti voleano menare.quiui erano riposti, & nascosi li armati, chetti voleano vecidere. Questo e il maleficio questa e la cagione p che Casto re lo Re D.el servo fugicino suo segnore accusaro. Io cerco.C. nel principio intesi de questa questione pensai che filippo medico,

nita

del

trei

tam

71074

del

Eto 1

defin

to IM

pen

per

144

CEN

10.0

tu as

dico, ilquale era mandato colli anhasciadori del Re sosse corrocto da Castore. questa sospeccione ebbi nellanimo chel detto medico cosi corrocto auesse ordinato contral Re alcuno pecca. to de veleno che auengna che dallunga fosse uala veritade, tut tauia dalusanza de cio fare cotra segnore non era molto stra na cofa. Ma addomandando me il medico disse che de vele no non era neuna cosa trattata, tutto che quello si potesse fare piu celatamente nel bere, o nel mangiare. Et ancora quel lo si puo melglio fare sanza paura de pena che poi che facto si puo negare. Se palesemente lo Re D. per arme tauesse morto le nimistadi de tutte genti el pericolo, & larme aurebbe cotra se conuertite. Ma se per veleno morto tauesse a la divinitade de loue dio non potrebbe essere celato, ma alli huomini del mondo forse non sarebbe stato palese. Quello dung che potrebbe essere ordinato piu chiusamente, es essere facto piu cau tamente a te. C.ne al medico, ne al servo, ilquale credea fedele non volle manifestare. Ma dellarme del ferro & de laquaito non volle chetti fosse nascoso poi chel penso de fare.conscienza del medico, & del servo a te mandati. Vedi. C. come questo sa Eto e ordinato malitiosamente. Poi disse il medico quella medesima tua ventura ti guardi. C.che ta gia spesse volte guarda to in molti dubbiosi casi.percioche in quella hora schifasti per ventura de voler vedere quelle gioie cherano apparecchiate per donarti. Poi che facesti lascio lo Re.D. incontanente la sua caualleria poi che non compie allora il suo intendimento. Certo non era nessuno altro luogo, oue si potesse porre laguato certo si era. ma tu medesimo dicesti de tornare la quando tu auessi cenato, & cosi demorasti vna hora o due. grande cosa era al Re Deiotaro dauere ritenuti gliarmati in quel luogo, oue prima erano allogati. Da poi che allegramente, & domesticamente fosti nel conuito dela cena allora andasti oue

o chi

melie

3:00

tra-

10 fi-

man

nde-

Hipe-

(to

to mon

220

ne.C.la

mondo

ne reli-

Quello

ciondia

et mar-

memo-

he bo-

eda

03474-

no ho-

5-4-

ella par

10 HZ-

pleano

Cafto

rto.C.

tice,

detto auei, & quini trouasti lo Re. D. inuerso te tale quale lo Re Actalo de tracia fue a Publio africano, alquale mando grandissimi doni infino anumanzia inispagna doue era adassedio. Loqual presente riceuette africano vegendo cio eutto loste suo. Et poi che cio fece. D. con reale animo, & costume tu andasti a giacere. Ora. C. ti priego che tu ti ricordi de quello tempo. che tu ponghi quello di dinanzi alli occhi tuoi che tu ti rimenbri de volti delli huomini che ti guardauano allora. domando se dubbio veruno vi fue veduto. salcuno tumulto vi fue facto. se alcuna cosa vedesti senon tenperata mente, & riposatamente facta. si come per amaestramento duomo sauisimo, es santisimo. Che dunque si puo pensare perche lo Re. D.ti volle vecidere dopo il bagno, ma non dopo la cena.disse che nel seguente giorno prolungo la tua morte, accio che quando tu venessi nel castello lucero, allora in quel luo. go conpiesse cio cauea pensato. Ma certo io non veggio la cagione dauere mutato illuogo. ma la cosa e cosi falsamente ordinata. Dicesti che dopo cena ti volea rimondare nel bagnoti volsero menare ouera laguato. ma quella tua medesima. ventura ti conseruo & guardo nelletto. Male ai parlato fugiciuo seruo. ora non solamente se iniquo, & reo, ma furioso, & matto. Auea le Re D. posti nelaguaito caualieri de metallo, iquali non potessero andare dal bagno al lecto, oue giacei. Ecco il peccato delaguato chera posto. piu non disse. se non che quelle cose tutte auea saputo. Or vedi. C. era allora lo Re. D. si fuori de la sua mente, che colui ilquale sapea tutto il tradimento auesse lasciato partire da se. & spetialmente a Roma mandato, oue sapea chera lo suo nipote cosi coral ne mico. Et Iulio. C per cui vecidere auea posto laguato, ilquale solo potea del Re. D. etiandio absente prendere vendetta a suo piacere, piu disse nelaccusa, che suoi fratelli perche sapeano

dan

10

queste cose auea messi in pregione. Dunque conciosia cosa che coloro inpregiono cherano collui come te solamente mando a roma che sapea lordine de facti cosi come i suoi fratelli presi & guardati. Considera. C. come questa accusa e verisimile, o da credere. Laltra parte de laccusa fue in due mebri diuisa. luno che lo Re. D. sempre fue in aquato contra. C. abbiendo reo animo contra lui. laltro chel Re. D. auea apparecchiato grande oste contra lui sauesse auuto tenpo de poterii nuocere. Delloste brieuemente dico come dellaltre cose. in neuno tenpo ebbe lo Re. D. tale habondanza de gente, che con quella potesse guerra muouere, o battalglia fare contralpopolo de roma. colaquale li confini del suo reame afatica defendesse dals scorrimenti, & ruberie de nemici, & mandasse quando richesto fosse a nostri imperadori aiuto. Et ne tenpi passati assai maggiore caualleria, & gente potea mantenere che alpresente. oue assai picciola masnada puo conducere & tenere. Ben disse il servo che mando cavalieri in aiuto de cicilio tuo barone. ma perche non volcano andare si li mise in pregione. Questo come da credere che non auesse caualieri che mandasse. & je li auesse che non obedissero a suoi coman damenti. o che se non obedissero in cosi grande affare non li auesse anzi condannati a morte per la inabbedienza che mes si ne ferri. o forse quando mando non sapea la condizione de la guerra o non conoscea Cecilio. & intanto non curasse de mandare gran gente. Disse il servo che non hauea mandati buoni caualieri. & questo si puo credere considerando la tua caualleria. ma diquelli cauca mando i piu electi. E se tra loro si trouo vno che fue indicato seruo non e da imputare a D. ma a coloro che elessero, es trouaro quella cotale gente mandata. Chel detto Re auesse grosso animo contra te questo come e da pensare. forse che speraua chel tuo partire dalexan-

1411-

Tal

to cro

CO-

occhi

ords-

alcu-

erus

mento

DO.

dapale

112,41-

quel ba

n le ca-

THE ET-

hagen-

lelone

rless fu-

Surisfo,

te me-

ue gu-

1.6

MOTA

a facto

ence

TA ME

quale

4 40

queste

dra fosse malageuole, & dubbioso per la natura de le contrade dintorno, & del fiume del nilo che crescea in que temporati. Ma questo non e vero, percio che in quel tenpo mando danari, & cio che fue bisogno a la cua caualleria, la quale era in asia anneuna cosa ti venne meno ne le tue victorie. non solamente alalbergo suo, ma in altra parte a pericolo de sua persona & a ogne ardimento sempre sue apparecchiato per te. Poi nata fue laguerra dafrica.de laquale grandi, & graui romori sparsi fuoro per lo mondo. Onde il detto Cecilio come furioso simosse a nouita fare. In quel tenpo che animo ebbe. D. verso te. assai si mostro mandandoti la sua pecunia, & cose. piu volce vogliendo assai anzi spolgliare se che non souenire a tuoi bisogni. Disse ancora il seruo che nel detto tempo lo Re. D. mandaua a Nicea, & effesi due cittadi de grecia li suoi messaggi a intendere & spiare le nouelle de te & tostamente allui quelle significare. onde abbiendo da detti messaggi che Dimizio tuo barone era perito in mare debbie dire in lingua greca quella sententia che noi auemo in latino. Perdansi gliamici pur che nemici colloro insieme periscano. laqual parola etiandio se tuo nemico capitale fosse stato non aurebbe vsata.percio chelli e mansueto, & queto contra i cru deli. Ancora chi potrebbe essere stato amico de domitio tuo barone, loquale fosse stato tuo nemico. Ala perche. C.a te sarebbe stato nimico. D. loquale lasciasti Re possendolte vecidere in battallia, & poi prinarlo de tutta la terra sua. Che pin disse il servo degno dele forche, che per quella letitia si inebrio. D. & ignudo salto nel couito. Qual croce o forza potrebbe assai de tormento dare a questo fugitivo servo. Certo nulla persona vide mai lo Re. D. ebro, o saltante, percio che in lui sono tutte vertudi. & principalmente riposato stato, & tenperanza. & tutte lode reali.cioe fortezza. institia.seueritade

dour

done

gna

oue

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

oue si conviene cioe stretta, & rigida institia. pesati costumi. animo grande larghezza, & liberalitade. Queste virtudi ebbe in se da la sua giouanezza. conosciute sono in lui da tutta asia. da nostri legati & officiali. da caualieri romani, & mercatanti che sono vsati in quelle parti.per molti gradi doffici & de dignitadi, che riceuette dal popolo de roma. e perue nuto & salito in grandezza, & in nome de Re. Ancora se alcuno tenpo li rimase da le battallie del popolo de roma quel lo vsaua con noi agiugnendo le nostre vsanze. lamistade le na tioni a le sue ele sue ale nostre si che non solamente si dec auere per noi gentile & caro segnore, ma optimo coltinatore & promouitore de nostri facti & a crescere dellionori de la citta deroma. Come dunque se diotaro stando giouane, & non in tanto stato, & grandezza non sece mai neuna cosa se non pensatamente & giustamente. ora stando lui in tanta vecchiezza & nominanza aurebbe saltato ignudo nel conuito. Ai castore studia anzi diseguitare i costumi del tuo auolo huomo saus simo & perfecto, che de dire male de lui per bocca dun seruo fugitiuo. Et auegna che dallui ti fossi partito & lui fuggito come saltatore, non come da huomo da cui si dourebbe, & potrebbe addomandare, & prendere exemplo donestade, o de castitade. non pero questo peccato allus falsamente apposto si conuenia alla sua antica etade informata, & piena de virtudi infino da la sua giouanezza non di leggerezza de saltare, ma di bene vsare larme & caualli. Auegna che queste operationi fossero venute meno in lui in cosi debole etade nela quale ci marauigliamo che cosi vecchio posto acauallo collaiuto de molti stare & tenere si potesse in su quello. Ma questo Castore giouane de tempo & non meno de bontade, ilquale fue mio caualiere in cicilia, & mio compagno in grecia quando in tesalglia in quello hoste contra te apparecchiata

lato

45

ecalia

tou-

the die

el det-

madi de

leder

de detti

debbie

won.

nicon.

UF 818

110%

TIA 1945

4 tz 4-

recide-

Che pos

fi 102-

utrel

mala.

क्र थि

· ten-

Til ade

12

apparecchiato caualcana co suoi scelii canalieri chel padre auea mandati a pompeio collui insieme, come correa, come si vantaua, come si mostraua.come alcuno in nessuna bisogna. nol vantagoiana di studio, & de desiderio de vincere, & de te nere danno a tuoi io nol potrei dire in parole. Et come perduta la battallia io che sempre fui actore, & consigliatore de pace & non solamente de porre giu larme, ma de gittarle via. Questo castore al mio volere non potei volgere ne recare. in tanto era infiammato dela volunta del conbattere creden do incio satisfare a Ponpeio & al padre che mandato lauea. Benauenturosa e la cosa de questo Castore.la quale non solamente ae impetrato de non sostenere pene de le sue colpe, ma dauere licenzia dacusare non dico li strani, ma isuoi medesimi non dico colpeuoli, ma innocenti. Desauenturosa ela casa del Re.D. che da colui che fue in quella colpa de battalglia. collui stando in campo contra. C. cioe da Castore non strano dallui,ma da propinguo si truoua accusato. Tu Castore de la tua prosperosa auenturosa non puoi stare cotento sanza auer sare, & calognare i tuoi parenti. contraiquali pognamo che fossero lenimistadi che non debbono essere. per che questo e vero chel Re.D. la tua familolia scaduta & vile & de tenebre trasse a luce. chi lo tuo padre inprima chiudio, et cognob be, che quando e fue genero del Re.D. Ma auegna che scono scentemente, & crudelmente abbie rifiutato il nome del parentado suo. al meno potei tu lanimista portare & mostrare secondo lusanza del mondo.non perseguire lui con falso, & simulato peccato non adomandarlo non chiamarlo alapena de la testa. Et ancora che concedesse cio la dura es grande malauoglienza etodio che tu li portaßi douea in tanto cio demostrare che tu corronpessi illegame dela comune vita, & delumana salute lusingado il seruo con parole, & corronpendolo

den

00 17

71311

confo

popol

COTATE

berg

120 /

filfece

Te. 7

944

9401

784

140 (N

re con

che co

fisto

muta

pendolo con promessione, & doni, & menandolo al euo volere questo none conmuouere, & trouare scandalo, & briga a suo parente solamente ma a tutte le familglie del mondo. corronpendo i loro serui, er traendoli a cosi vitiose, er pericolose cose operare. Onde se questo corronpimento de serui non sara punito ma tacitamente approvato dala tua grande auctoritade. nessuna fortezza,nessuna leggie, nessuna ragione o buona vanza potra guardare nostro stato ne conseruare nostra securtade. percio che done quello chee nostro, & sta. dentro da noi puote fare & dire come li piace, & contra noi medesimi conbattere, sia lo seruaggio in segnoria. elsegnoraggio in seruitute. & poi che acosi disordinato tenpo siano venuti posso con turbatione de cuore chiamare. O tenpi. o costumi. Anticamente quello gran romano Domicio tribuno del popolo de roma lo quale in vostra giouanezza vedemmo consolo, censore, es grande pontefice chiamo a sententia de popolo Scauro grande prencipe de roma per maleficio cauea conmesso il servo de questo Scauro nascosamente venne alal bergo del detto Domitio, & offerse che prouerebbe contral suo segnore il maleficio ondera incolpato. Domitio vdendo cio sil fece prendere, & legare, & cosi legato menare al suo segnore. Vedi. C. quanta differentia ae tra questo tenpo & quello. quanta differentia ae tra costumi dellihuomini dallora a quei che sono oggi. Et auegna che non bene assomilglio (astore a Domitio. tuttauia Domitio mando al suo nemico il seruo suo chera corrocto da se medesimo, es apparecchiato de dire contrallui. Tu Castore ai soddutto il servo disteale dal tuo auolo & corrotto contra lui. Domitio non volle vdire il seruo che corrotto non era. Tu Castore lo corronpesti. Domitio rifiuto laiuto proferto dal seruo contralsegnore. tu Castore lo mutasti, & faccesti accusare. Echelli fosse datte corrotto

ne si

na

de te

per-

e de

le

are.

reden

cuca.

Cola-

ma

edefi-

a cafa

glic

trong

dela

no che

usto e

gnob

como

del panostra-

1/0,5

12024

Tode

10 C10

yeta,

endile

& conpromessione frodolentemente accio indocto palesemente ha confessato dinanzi a legati del Re. & inpresenza de molti altri gran cittadini di roma. Che crudeltade e questa cosi potente, & sanza misura. Venisti tu castore in questo mondo, & poi in questa citta accio che i buoni exempli, & le ragioni humane corronpessi.co la tua domestica feritade lumanitade de questa citta guastassi. Piu sottilmente ancora sono trouati i peccati contra li amici di.D.cioe che blesamio huomo valente, & sauio, & tuo conoscente dicea. villania de te. C. scriuendo al Re. D. che tu eri reputato tyran no, & che tu auce facto porre la tua statua tra le statue antiche de Roma. Onde li animi de cittadini erano fortemente offesi.ancora che desideraui essere lodato, & magnisicato da le genti. Ecco (.come Blesamio aurebbe scripto che tu fosi per inuidia tyranno elli auea veduto peradietro nele bat talglie, & victorie cittadinesche molti huomini molestati, & grauati, molti morti, molte case disfacte pieno il mercato de caualieri armati. Ma nela tua victoria nessuno e stato morto, o ledito se non sotto larme in battalglia. E potrebbe parere tyranno a vno strano colui ilquale noi nati liberi ne la citta de roma sentiamo & proviamo pietoso, & dolce nela. sua victoria. Poi chi si lamenterebbe duna statua possendone vedere cotante ne la citta de roma. Certo molto si dee por tare inuidia a la statua de colui, ale victorie, & a triunfi del quale non inuidiamo. forse che spezialita de luogho taluolta induce inuidia ma illuogo dela tua statua e piu comune che nessuno altro. Accio che douei volere lusinghe & dico, & rispondo che mai datte non fuoro desiderate. & dicio si marauiglia ciascuno che nessuna cosa fosse comune, & volgare, & non altiera. & leggiadria ti parue anche grande alaltezza. del tuo animo. Interno a laccusa non credo auere detto neen-

se in

11:

Cola

trag

che fi

to 40

Re.

74

crea

70 7

lipo

te in defensione del Re Deiotaro. ma io ho riseruato alcuna. cosa ala fine dela mia diceria per laquale io ti possa rapaceficare al detto Re. chio non temo gia che tu abbie animo irato contra lui. Ma dicio dubbio che tu non pensi, o sospetti chelli abbia grosso animo verso la tua segnoria.laqualcosa non e vera, & dicio mi credi. C. percio chelli come sauio, & leale cognosce, & si ricorda di quello che ritiene per te, & datte non diquello che per te la tua cagione a perduto.ne non crede ne penja che per te debbia essere o sia prinato de suoi beni. ma sappiendo, & conoscendo che a molte dei dare gran cose non rifiuto, ne non volle che tu dallui non prendessi de quello che ti conuenisse dare ad altrui. Et come tu sai lo grande Antiocho Re che fue dasia, ilquale poi che sue vinto da Scipione, o perduta tutta quella grande asia, o rimaso Re duna pisciola terra vsaua de dire che benignamente il popolo de roma auea lui tractato che de troppo grande procuragione, & briga lauca delibero, & lasciato lui picciolo reame a guardare. Molto maggiormente si puote & dee lo Re.d.consolare & appagar, per cio che antiocho per suo furore, & oltraggio perde lo reame. Ma.D. ae perduto per quello errore che fue quasi comune intratutti. Ancora tu. C.non hai tolto adiotaro cosa neuna lasciando lui el figluolo con nome de Re.che ritenuto, & conservato questo nome non sintende essere tolto alcuno beneficio, o grazia lui facta per lo comune o senato de roma. Grande & alto animo e il suo ne mai sara sottoposto anemici,o a la ventura. percio che molte cose crede auere acquistate per le sue operationi. & molte cose sono nel suo animo per vertude, lequali in nessuno modo puo perdere. Quale ventura, o disauentura, o quanta ingiuria li potrebbe torre li beneficy lionori, & li privilegy dati allui per lo popolo & per limperadori de roma per la sua grande

nen.

de

940-

re m

efe-

ente

be

cea

1747

anti-

arte-

mifi-

che tu

ele bat

111,6

o de

mar-

be pe-

m la

mela

endo-

dee por

enfi del

bolta

une che

51

MUTA-

rt, O

neer-

& perfecta opera, da quali tutti e stato honorato. Non fu anche baccallia facta per lo comune de roma in Asia cappa docia ponto cilicia, & siria, oue. D. non fosse cola sua forza. infino dal tenpo de la sua giouanezza. Onde le sentenze, & decreti del popolo de roma sono tante, & si honorate concedu te allui che nessuna antichita de tenpo, ne dimenticanza duomo le potrebbe corronpere o torre via. Che diremo de la sua vertude, de la grandeza dellanimo dela fermezza sua. le-. quali prouate cose li filosofi dissero cherano solo & sourano bene in questo mondo delqual bene la vertude del sauio e con tenta a benuiuere, & benauenturo samente. Et percio. D. stan do sauio, & virtuoso, & pensando cio non puote essere irato contra te. che cosi si mosterrebbe sconoscente, & sanza senno. Ma veramente ogni pace, & riposo dela sua vecchiezza ei riconosce da la tua misericordia. Es se prima fosse stato daltro animo non dubito che per le tue lectere lequali io vidi che tu li mandasti per questo blesamio incolpato dinanzi dat te lo suo volere e dirizzato & rimosso da cotal pensiere. percio che li scriuesti che sperasse bene, & fosse de buono animo. lequali parole tu non se vsato de scriuerle in darno o sanza fructo.perchio mi ricordo che similiante lectera mi madasti, & non sanza cagione, e fructuosa speranza de tutto bene, & in questo lattendo. Voluntieri certo mafatico per lo Re.D. alquale la nostra cittade mi sece amico quasi duno albergo. lusanza ci fece famigliari, & domestichi. Lo sourano legame fra noi amesso il gratioso seruire che senpre a facto a me, & ale mie genti. E non tanto per lui mafatico per questa. bisogna,ma per molti alti grandisimi baroni a quali conuiene che basti lo perdono facto datte loro vna volta che non sarebbe de tua loda se le tue grazie, & benefici si recassero in dubbio. ne che nelli animi de coloro a cui ai perdonato restesse sempre

0

191 8

dole

700 14

anti

Loro

victor

lascer

(ecura

no la

60

none

5 e

Je bl

pra

colp

cord

ta la

100 2

Maist

cotin

se sempre una continua temenza. ne quelli che da te sono per perdono assecurati mai abbiano cagione de doctare. ne io. C. debbo cercare in che modo parlando possa muouere la tua. misericordia. Auegna che cio si solglia fare in così grandi pericoli. per chio non credo che bisogno sia. per cio chella si suole offerere & farsi innanzi a coloro che nabisognano.tutto che chiamata, & addomandata non fosse da que cotali. E tu.C. proponi nel tuo cuore che questi due Re siano bisognosi, & nellanimo tuo considera quello che con li occhi tu non puoi vedere. Certo vdendo loro defensione tu concederai a la misericordia quello che tu negasti allira. lequali cose faccendole algluomini singulari molto de maggior memoria saran no faccendole a Re. percio che nela nostra cittade sempre fue Santo & glorioso il nome reale. & se fuoro compagni fue il loro nome santissimo, lo quale temero de perdere ne la tua. victoria. Ma quello ritenuto per te da te, & conseruato perte lascerano a i loro descedenti. Et per la salute de questi suoi Re securamete mettono le loro persone. Era blesamio & Antigo no loro ambasciadori tuoi conoscenti, et miei gia e lungo tepo. & ancora Dorilao huomo de molta fede, & virtude, ilquale nouellamete sue a te mandato con Iera amici molto del Re, & secondo che credo prouati assai ala tua segnoria. Et percio se blesamio contra tua dignita scrisse al Re.D. lera in se & so pra se riceuette ogni cagione di rischio, & si sottomette come colpeuole per lo re dogne peccato allui apposto e la tua miseri cordia richiede p la quale molto se pregiato. e dice che in tut ta la terra del Re.D. mai non si parti datte da lentrata del suo Reame infino aluscita senpre fue in tua presenza quando vscisti del bagno teco fue. quado andasti agiacere teco fue & cotinuamente sue presente teco. Per la qual cagione se alcuna cosa de quelle che sono apposte al Re fue pur pensata per lui

fu

C

,0

edu

40-

24

le= .

1000

CEN

100

rate.

E78 =

the

del-

vidi

ider

per-

SUMA.

农山

with,

1,5

e.D.

tergo.

1294-

ame,

552-

B 64-

restes-

non ricusa che quel peccato giudiche suo. Et percio. C. voglio che pensi, & consideri che in questo di la tua sentenzia o con gran disinore dara a i Re misera conditione & stato o sama in terra con salute de loro. De le quali due cose la prima desiderare & volere sapertiene a la crudeltade delli accusatori. laltra cioe lo stato & la sama loro conservare sapertiene ala tua misericordia, & benignitade vsata.

Explicit lib. deogratias. Deo gras.



O gloriosa pietosa, es benigna:
Immaculata vergine maria,
piena de gratia piu caltra che sia,
xpo portare nullaltra su dengna.
Tu piantasti la vite de la vigna
per la quale siam suori diresia.
aiutane madonna incortesia
si che per te per noi nel ciel si vegna.
Et priegoti regina intercidente,
madre es silglia del sigluol di dio,
redenzione delumana gente.
De quei ca sacto sar questo lauorio,
illumina de te si la sua mente,
chenuerso te riuolga il suo disio.

COM











ANIFESTE ragioni assegnano saui Phylosophi che scripser doctrina di parlare, che la virtu che diede idio a lomo nela lin. disapersauellare e la cagione per cauanza tute le bestie. Et quanto per la decta cagione e maiore, o miglore che gialtri animali.cotanto luno

homo e magiore, & miglore che laltro in cio che sa fauellare meglio & piu sauiamente. Et eo vegendo ne la fauella co tanta vilita. si me venne in talento. a prego dicerte persone. dela rettorica de tulio & daltri detti disaut. coger certi fiori. per quali del modo del fauellare desse alcuna doctrina.no per che fosse mia credenza.che sola la bella fauella perse auesse alcuna bonta. se cholui che sa ben fauellare in se no auesse se non insticia.anzi senza le dette due cose secondo che dicon li saui e quella persona per la fauella vna pistolenza grandisima del su paese.perche la sua fauella cosi e illui pericolosa co vn coltello aguto & taglente in man de vn furioso. Ma se lomo a inse senno in saper bene in su le cose vedere. es a in se iusticia. cioe serma volonta di voller le cose ben disporre. & drittamente voler fare. si la fa besongno di saper fauellare. aço chessappia le cose mostrare, & aperire. Et senza la fauella sa rebbe la bonta sua co vn tesoro riposto soto terra che se noc saputo piu che terra non vale. & da chella fauella e acompagnata in alcuna persona cola insticia & col senno rende

dine

are

17 P

gnan

ED 7726

10/10

belle

e di

fe ta

714 8

la gen

mostr

ment

Later

ma. l

profe

dice

rett

ta b

to no

Vie, e

trata

ques prof

si perfetto lomo che tanto miliore che non son li altri quanto to mostrato di sopra che son li omini per la fauella me che li altri animali. perche vale molto a se medesmo, & e molto viile & caro al suo comune, & de li amici e di parenti e gra dissimo ssilio, & risugio. Dunque qualunque persona a volonta di sapere piaceuolemete & ben parlare si se peni in pri ma dauer senno, azo che conosca & senta quel che dice. & po pigli ferma volunta da oprar iusticia, & misura, aço che de la soa parola non si possa altro che ben seguitare. & questo cotale lega securamente in questo libro & senta meco cer te amaestramenti che son dati da saui in sul fauellare. & da cheli a letti & bene intesi si vsi spesseuolte di dire perchel ben parlare e tutto dato alusanza. & senza vsare non poe essere alcun bel parlatore. (oloro che vogliono sapere piaceuole mente & ben parlare posson venire achapo delloro intendimento per tre vie. Luna per vsanza di molto dire per che Vsando de dir lomo la natura lasuta. si che dasse medesimo inprende. laltra perseguitare nel sodire alcun bel dicitore per che diterandosi lomo ne la fauella dalcuna sauia persona si seguita leparole el modo suo. La terza per vedere & sentire la doctrina, & li amaestramenti che sul fauellar sono dati dali sami. Et per li due modi che son posti disopra çoe o per vsanza di molto dire alchun bel dicitore aparono liomini laici a parlare, & no per lo terzo çoe per saper li amaestra menti, & la doctrina che sul fauellare e data da li saui. perche nola sanno ne la posson sapere perche data per lettera da loro. Ma aço che di questa via possano i laici alcuna cosa vedere. eo me penero di darne in volgare alcuna doctrina aueona che malageuolemente si possa fare . perche la materia e molto sotile. & le sotile cose non si posson bene aprire in volga re si che sinabia pieno intendimento, pero colui che legie in questo

questo libro se dalcuna cosa dubitasse legga in prima, & relegga molte volte si che dase medesmo lintenda. Et se no la intendesse che mi ne fare mirauiglia, non si tema di ricorre ali saus, per che domadare spesseuolte de le cose dubiose e una de le cinque chiani di sapiencia. per laquale puote lomo sauio, dinenire. Dela doctrina e deli amaestramenti che sul fauellare son dati da saui vogliendo certi villi che siori rechare in volgare.ti voglio in prima mostrare quanti son li modi del parlare.per che non riceuer ogm fauella ornamento. & affegnane li saui tre modi. Il primo e detto grave. il secondo e det to mezano il terzo e detto minore graue e detta quella fauella la cumateria e di gran fatto, & a in si ornate parole, & belle sentenze sian proprie o persimilitudine ditte. Mezana e ditta quella fauella, la cu materia noe cosi alta, en nonain se tanti ornamenti.minore e dicta quella fauella. la cumateria e divil cosa, & dicesi con un ragionamento che si fa tra la gente. Veduti quanti son le modi di parlare sitti voglio or mostrare che cose fanno bisogno disapere a fauellare persecta. mente. Et a perfectamente parlare fanno bisongno chel parlator sapia tre cose. la prima chel sapia hornare la sua diceria. la seconda che la sapia ordinare. la terza chel sapia ben proferire. hornar la de sapere per che li belli ornamenti fanno la diceria molto piacente. Ordinar la de sapere perche la diceria bene ordinata sintende meglio, & piu ageuolmente se reciene. Profferer la de sapere per che neuna diceria e di tanta bonta che para niete. secum piaceuole voce, e beliregimen ti noe saputa ben dire. In prima ti volio mostrare per quante vie, & modi la diceria se puote ornare. E di questo faremo il tratato primero. apresso in che modo si de ordinare. & di questo faremo il tratato secondo. apresso in che modo si de profferire. & di questo faremo il terço tractato. & perche la

eli

olto

gra

pri

6

che

que-

o cer

lben

elere

neradi-

z doc

defines

me

e perfo-

lert G

0 /100

(02.0

107711-

ree fire

a per-

erada

0/471.

4 122-

2714 6

70/54

questo

dette tre cose fanno lomo diuenere bel parlatore. & a consigli sono appellati quelli che sanno ben parlare. sitti vo mostrare apresso in che modo il dicitore de saper consiglare in su le cose. & di questo faremo el quarto trastato. E per che nelle dicerie che se fanno si dice spesseuolte bene & male dalcuna persona no che la diceria principalmente si faccia percio. ma perche a multi fatti si riciede di cose dire. si te mostrero apres so per quanti modi si poe dir bene & male dalcuna persona. et di questo faremo il quinto trastato et quiui si finera lopera nostra, & sera questo libro in cinque tractati. & chi de le dicte cose vuole imparare si dia tuto lanimo suo al ditto nostro. & associali longengno, & fermi la memoria, & lontendi mento, per che la materia e molto sottile, e contiene en se molto viile cose. Il dicitore che vuole ornatamente parlare po far li suoi ornamenti in due guise.luno perdire ornate parole laltro per pore graui & belle sentenze. La onde la diceria si rende piacente.ti vo per ordine mostrare & aprire. Et chi al ditto mio porra ben mente, neuna ornata parola no vdira. pore, neuna graue sententia no vdira fare ne la diceria dalcuna persona che ne sappia dir lo nome suo, & cognoscer se sera ben fata a ragione. & te medesimo le si sapra fare quan do auera vsato di dire. & prima si volto mostrare in quanti modi se possono ornar le parole e po diremo quali son lornate, & le grauï sentencie. Le parole se possono ornare in molti modi & al suo proprio nome ciascheuno ornamento. liquali ti voliono per ordine nominare, & aprire, & mostrarti ciascheun modo per exemplo. acio che meglo le possi inmaginare, & vedere. & e in vn modo dornar parole che sapella... .... & a luogo quando vna medesima parola molte volte si ridice. o possi fare in tre modi. Il primero ponendo la paro la che si ridice dinanzi. Il secondo ponendola de dietro. Il ter-

cio pon

rotte

ns an

loro

lor a

nostr

paro

Chi

(ua)

fosse

944 6

cio ponendola dinanci & di dietro, ponendo la parola che si ridice dinanzi si fa in questo modo. Voi sieti quelli a cui e da far gratia. vo siti quelli a cui e da rendere onore. vo siti quelli a cui se conuien questa cosa. Item Scipione numantia tolse. via. Scipione cartagine desfece Scipione diffese Roma che no fosse disfata. Scipione rende pace a romani. Item, tu se quello chai ardimento di fauellare, tu se quello che poi adomandar securamente, tu se quello che puoi dire che ne sia fatta vendet ta. Ponendo la parola che si ridice di dietro si fa in questo mo do poscia che tra cittadini nostri si comincio la discordia, la rason ne su tolta.la liberta ne su tolta.la cita nostra ne su tol ta. Item, Cornelio homo nuouo era.ingegnoso era.deli studiosi & buoni homini amico era. po nela cica nostra i magiore era. Ponendo la parola che se redice dinanci, & de dretro, si fa in questo modo. chi son quelli che i pacti spesse volte anno rotti,i cartaginesi. chi son quelli che crudel bataglia con roma ni anno fatta,i cartaginesi. chi son quelli channo tutta ytalia disformata, i cartagine si chi son quelli chadimandano che sia loro perdonato.i carteginesi. Vedete come coueneuole che sia lor conceduto. Item, cui la podestade a dannato. cui capitano a dapnato, cui irrecto dellarti anno dannato, absoluen noi per nostra sentencia. Anche e uno altro ornamento ridicendo vna medesima parola in vn detto molte volte.chi si puo fare in due modi.luno che significhi la parola che si ridice vna me dessima cosa. laltro che significhi cose dinerse. che significhi la parola che si ridice vna medesima cosa si fa in questo modo, Chi nela sua vita nona meglior cosa che la vita cum virtu.la sua vita non puote vsare. Item tu appelli colui homo, ilqual se fosse homo cosi crudel morte domo no auerane pensata. dunqua era nemico, tal vendetta volle del nemico piglare, che paresse ben chelli fosse nemico. Item le richeze lassa esser de ri-

di

WAS .

ma

pres

54.

PETA

le

755-

endi

10

are po

parale

eria li

chi al

tire

ie del-

Te

1845

4mts

UTA-

moli

ague!

icias

TURA-

4 . . .

rolte

pero ter-

to pos

chi. & tu metti inaci le virtude ale richeze. per che se le virtu de vorai con le richezze aguagliare apena paranno le richeze alcuna cosa.pero che son serue di quelle. Che significhi la pa rola che si ridice cose diuerse si puo fare in questo modo. Per che questa cosa cotanto cure che per inanti ti dara tante cure. Item. delecteuole cosa serebbe amare se no auesse in si cose amare. In li modi che to posto di sopra non si ridice vna medesima parola in vn detto molteuolte per difalta di parole, ma per che ne la parola che si ridice anno ornamento dilecte uole, ilqual tu poi meglio intender co lorecchie che no ti posso specificar co la lingua. Et vno altro ornamento di parole che sapella contetone: che si fa quando si compie vno detto di due cose contrarie in questo modo, Il partir a in se bel cominciamento e da possa amarisime fine. Item, Pacifico ti mostri a nemici, & aspro ali amici. Item.quando a tempo di tacere & tu cride e quando e tempo di parlare e tu taci. Et e vno altro ornamento che sapella gridare, ilquale si fa cum voce di dolore, ramaricando se dalcuno homo ouer citta, ouer luogo, o vero altra cosa, nominandola nel detto suo in questo modo, Di ti fauello africano che solamente il nome tuo essendo te morto e grandisimo onor de romani a tuoi gentili e saui nepoti. del sangue loro anno satiata la crudelta de lor nemici. item, O bellissimo culiseo. la cui veduta ornaua poco tenpo e tuta roma edorse a quella venuto chapena parono i euor fondamenti. Item, O malisasso nerone nemico de boni quanti na ça morti senza colpa.tanta estata la baldanza de la tua signoria. Questo cridare sel dicitor lusera radenolte e ne gran fatti, e quando si conuerra reddera lanimo de luditoe indignato sopra qualunque cosa vorra. Et vn altro ornamento che sappella adomandare, il qual si fa quando il dicitore a detto di sopra molte cose, che no sono alaltra parte e posa

6 11/2

qua

catt

174001

11 COT

CHEL

ne.de

se per de la

tare.

714 207

per ch

leme

COTT

Inter

mal

pecca

preso

ne.pe

teini

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze CFMAGL 1.7.363 posa adimanda di cose vnde eli aferma el decto suo in questo modo. Concosia cosa che quel chaueti inteso disopra dicesse & facesse. o desse opera quanto potesse di fare atizana lanimo delagente contra comune o no.o deviamollo noi avere per nimico o no. Orason di domandar quel chadimanda o no. Et e vno altro ornamento che sapella rasonamento, il qual si fa quando il dicitore da se medesmo adomanda la rason di quel che dice. & di ciascheun suo detto rede ragione in questo mon do i nostri maviori quado vedeano la femina rea dalcun peccato.si lauca possa per rea di molti altri peccati.in che modo. quando vediamo la femina luxuriosa si lauen per venefica. incontenente.per che cagione.per che la femina che corrunpe il corpo suo di luxuria bisogno fa che tema molte persone. & quali queste. il marito el padre & li fratelli e laltre persone, cuella conosce chel satto suo torni a vergogna, che ne interuie ne.dicui ella adunque paura.si lauelena se puote. per che non si tenpera mai di neuna malitia chi si sente paurosa. dico graue peccato, chel calor de la luxuria la fa ardita ela natura. de la femina no considera mai quel che del fatto si puo seguitare. Dunqua qual femina e culpeuole chabia auelenato alcu na persona, bisogno fa che sia luxuriosa. assegnami la casone. per che neuna cosa muoue la femena a quel fatto cosi ageuolemente, come el vitio de la luxuria e quando il suo animo e corrotto non credon possa li saui chel suo corpo sia casto. Interuene deli homini il simiglante. certo no. per che casone . per che ciascheun desiderio muoue lomo al so maleficio ma la femena per vn desiderio solamente si moue a far molti peccati. Item, molto iudicar bene i nostri magiori che che fosse preso in bataglia non douesse essere possa morto perche cagione perche colui che iguale in prima co noi, e la veiura il met te in nostra podestade nol douiamo possa mettere a morte. Porare

he.

1 pa

Per

cofe

M/S

role,

Helle

due

1014-

affri 4

क्षा है

mo al-

vace di

T /20-

questo

effer-

0/5

7 76-

a pece

crome 1

de boni

mza de

whee

de lu-

70 OF-

oil de-

parte e

Porare altri dic. come no che ci venia in dosso colloste. cer to quello deuemo noi dimenticare tostamente. per che casone per che colui e di grande animo. che no aper nemici color che son vinti ma per homini. acio che la sua nobilita possamenomar bataglia. & la sua humilta generar pace. & se auesse vento il nemico, aueraue el facto il simiglante forse che no.per che no auraue auuto cotanto senno. per che dunque si perdona a costui per che tanta materia si de dispregiare e no seguitar per li saui. Questo ornamento tien molto atteso lani mo deluditore si per le belle parole si per che dele cose ode ren der rasone. Sentença. Et vnaltro ornamento che sapella senten cia.laqual tratta de la vita, & di costumi dela gente secondo che sono o debono essere di rasone. & puosi fare in dui modi. luno dicendo il detto svo sanza render rasone. laltro cum redder la rason di quel che dice. senza render rasone in questo modo. Malagenole cosa e che sia bontadoso collui a cui sempre va dritta la ventura. Item, colui si delibero appellare che noe seruo dalcuna sozzura. Item, non solamente e pouero colui cha poco ma colui che satiar non si puote. Item, lomo si de penare diviner drittamète. & questo po far senza fatica, e cum dile-Eto se lusa di fare. Cum render rason del detto suo si fa in que sto modo, del ben viuere & in vsar la vita sua cum virtu.per che sola la virtu e in sua podesta, & tutte laltre cose son sotto poste ala ventura. Item, chi si fa amico dalcuna persona. per chel vede in bono stato incontenente parte lamista sua quando vede la ventura mutata: per che cessando la casone de la sua amistade non viriman possa alcuna cosa che piu la faça. durare. Po essere anche il detto ornamento che sapella senten cia di due ditti,e cum reder esenzarender rasone. Senzaredder ragione in questo modo, Malamente erran coloro che quando sono in grande stato credenno auere fugita la ventu-

ra.ma

paa

78 74

dela

orna

detto

mode

fo ne

fiebi

amic

molto

te. M

elqual

due mei

Remico

dano

CI tor

10.

lo. ilgs

ama

Hentat

che tip

rado,

ra.ma quelli si portan sauiamente, che ne le prospereuole cose pensan dinanzi come si puo mutar la ventura. Con redder rasone in questo modo, Malamente sono coloro inganati, che dicon chasone quando pecca non si dee perdonare. per che lomo diquella eta si puo amendare. ma chi castiga el giouene fa sauiamente.aço che quando vene ad esser maturo la sua vita abia víata a bonta. Questo ornamento de víare il dicitore radeuolse. aço che non para che vogita effere amaistratore dela gente. ma se lusa a certe stagioni e adattat ben al fatto rende molto piaceuole il desto suo. Contrario. Et e vno altro ornamento che sapella contrario il quale e quando si fa vn detto di due cose contrarie, e luna laltra conferma in questo modo, Chi e nequitoso, ne suoi propriy fatti, come sara rangolo so ne gli altrui fatti. Item, chi te reo quando te amico come ti fie bono quando sera nemico. Item, chi ne rasonamenti tra gli amici e bugiardo come nelaregerie sera veritiere. Questo ornamento de esser breue. e de continuar lun detto laltro. & e molto veile al dicitore.per che conchiude eldico suo breuemen te. Menbro. Et e vno altro ornamento che sapella menbro. elqual si fa quando cade vna parola dallaltra. & po esser di due menbri & di tre. di due in que Ho modo, & facesti pro al nemico. Di tre in questo modo, Et facesti pro al nemico & d'ano alamico, o ti medesimo ne rivelasti. Item, Ne agli ami ci torno pro ne dampno a nemici. nel comune ne fu consiglia to. Articulo. Eteunaltro ornamento che appellato articulo. ilqual si fa quando il dicitore a ciascheuna parola si riposa in questo modo, Con ira, & con volto, & cum grida aspauentato li nemici. Item, Cum seno, con ingegno, cum forza se montato in grande stato. Tra questo ornamento, & quello che ti puosi di sopra sia cotat differenza, che si dice quel piu di rado, & questo piu tosto. Conpimento. & e vno altro ornamento

cer

color

Ja

ne fi

e mo

o lani

de rem

enten

condo

E 750-

TO CHIE

क व्यवहारिक

[empre

te mae

ibii cha

e penare

m dile-

in que

ги.рет

in stto

ma.per

9847-

me de la

afeça

Esten

ured-

de

entu-

74.754

mento che sapella, conpimento, el qual si fa quando adimanda noi medesimo o lauersario nostro. che per lui.o che contra noi si puoi dire. Et posca noi medesmi diciamo che noi potian dire.o che laltra parte dir non puote.per qual cosa o noi confermamo il detto nostro. oldetto delaltra parte disfaciamo in questo modo, Eo tadomando vnde questo e facto cosi richo.e li venuto dela rendeta del padre. certo no. per che i suoi creditori tuta per li suoi debiti.locuparo. Elienenuto dalcuna altra heredita de soi parente.madieno, per che lano tutti quan ei exeredato allo auuto dalcuna mercatantia o prochacio chi abia facto.non si po dire.perche sempre estato otioso. Dumque se perleue coposte disopra no la auute, o nase loro incasa a costui.o vnde noe lecito la auto. Item, molti sono chano alcuna. coperta, vnde no par che sia verisimile a dir mal di loro.ma questi no a nesuna che ricorera egli a la bonta del so pare. cer to el fo vn baratiero enbriaco, che sempre volle stare con rofia ni in tauerna. Potra elo ricorere a la sua vita honesta. Chetele stata non mi fa bisogno di dire perche voi medessimi il sape te. potra el dire chabia molti parenti per liqual sian tenuti di farle a piace. certo del suo parentado non si troua neuno. Deli amici suoi potra alcuna cosa dire certo no e neuno chapellarsi suo amico no siltegna a vergogna. Item, credo verasiamente, che per nimista ti mouisti quando senza dar senten cia contra lui tu tel metesti a punire. Temestiti tu sapiendo certamente che facie essere rasone. Certo ne legge ne statuto, ne buona vsanza curasti. Mouestiti tu per antica amista chera stato tra voi. No solamente nol facisti. ma che fosti adampnato via piu sollicito fosti. Auesti misericordia di lui quando lamoie el figliuoli tisinginochiauano a piedi. Certo posso dire chalotta desti opera che lolor padre dopo la insticia facta di lui sotterato non fosse. Molto e grane questo ornamento.

date

coms

far

Soco

nott

gente

nan

Sign

polta

mo no

fanno,

lo chel

14,

a Dic

to.

qui da

111 9111

lenani

magion

tro or

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze CFMAGL 1.7.363 mento.per che domandando il dicitore di quel chera conuene uole affare mostra che non fosse fatto.per laqual cosa ageuole mente sacende piu la matia del fatto. Duna medesima natu ra e quello ornamento quando adomandano da noi medesimo in questo modo. Che era ame daffare quando era circondato da coranti nemici. douea eo conbatere. vedete come era conueneuole che venea de nemici ben dice per vno, douea eo stare fermo colloste, certo ne aueuan viuanda, ne aspectauan socorso dalcuna persona. doueamio metre ala ventura vna notte, & fugirmi colloste. Certo via piu sicuro sue di far salve per pacto. & lasciare il pauiloni e le tende, che metter tanta gente a cosi pericoloso rischio. Questo si seguita di cotal domadamento, che cercando tutte le vie apertamente si mostra che quella che si prese fu la migliore. Salimento. Et e vn altro ornamento che sapella salimento, ilqual si sa quando no prima si passa ala parola che seguita che quella che la detta vnaltra volta si ridice in questo modo. Che speranza de liberta possamo noi auere se quel che vogliono e licito loro. Et quel che lor licito possono. E quel che possono ardiscono. E quel cardiscon fanno, o quel che fanno no vi dispiace. Item, Non fui eo quel lo chel sentencio, e nol configlai enol comincia. & chelcomincia, & nol compici. & chel compiei e nol prouidi dinanzi. ltem, affricano per lo senno suo venne a bonta, per la bonta. a victoria, per la vitoria ali amici, per li amici in grande sta to. Item lomperio apo greci ebber prima q dattena. dopo qui dattena li parziati di po lisparciate, qui da teba dipo teba ni qui di maccedonia. Quili di macedonia in poco tenpo tuto leuante conquistaro. Irridicimento de la parola che si fa e la magior belleza di questo ornamento. Diffinitoe. Eo e vno altro ornamento che sapella diffinitoe che si fa quando per poche parole & aperte si mostra quel che sia alcuna cosa in que Sto modo ..

nen.

ntra

otton

CON-

710 174

cho.e

cre-

44-

9800

tao cha

mque

400-

T0.704

ETC. CET

118 70 64

Chere-

il sape

tennati

newns.

o cha-

DETA-

enten piends

atuto,

mitta

be forth

di lui

Certo

ulticia.

orna-

mento.

sto modo. Noe questa diligentia ma auaritia. perche diligenza e vna sollicitudine in saper lo suo ben guardare. Ma auaritia e vno iniurio so disiderio delaltrui. Item noe questa prudentia ma folia per che prudentia e vno spresio de pericoli e t fatiche.aço che la cosa ben e viilmente se faza. Ma folia e vno aprendimento di pericolo e fatiche no ossiderando che del fato si puo seguitare. Pero e detto bel questo ornamento per che la forza duna parola conprende si bene e in poche parole che ne per piu ne per meno mostra che se potesse ben dire. Mostramento. Et e vno altro ornamento che sapella mostramen to.il qualsi sa quando quel che ditto di sopra breuemente si ridice & quel che seguita piu breuemente si mostra in questo modo. Chenteli estato al suo comune diligentemente vo mostrato. chente de esse al suo padre diligentemente considerate. Item quanto bene o fatto a costui auete inteso. che guiderdone mabia renduce. vedete. Questo ornamento sa pro a due cose. per che quel che gia reca a memoria e asimigla a colui code quel che seguita poscia. Castigamento. Et e vno altro ornamento che sapella castigamento, il qual si fa quando el dici tore quel chabia ditto remuoue. Et e vnaltra cosa che me vi saconza pone in luogo diquella in questo modo, Possa che que sti eber vinco, anzi fuor vinci. per che come si po victoria appellare. vnde accolui che vince siseguita piu dampno che prode. Item,o inuidia inimica de buoni, anzi stimol crudel se de dire. Item per che sarebbe stato sauesse pregato li amici. anzi pur fato a sapere. Questo ornamento comoue molto lanimo deluditore. per che data la cosa a intendere per parole comvne coregendo il detto suo per piu aconce parole comuoue maiormente colui code. Soprapiglare. Et e vno altro ornamento che sappella soprapigliare, el qual si fa quando diçamo di volere passare o di no voler dire quello che maiormente.

70704

Frag

TRENT

der

PAI

114 C

e tol

Fispi

defin

) no a

dicion

da

da dire e la nostra intentone in questo modo. de la vetupereuele vita che menasti quando fosti zouene direi se fosse tenpo, e stasone. Anche mi tazo la codardia che facisti quan do fosti confalonero. e la iniuria che ti su fatta quando sosti ben bastonato, e nel volto ferito. per che no sa a questo sutto niente, ma ritorno a la materia cominciata. Item eo nomi metto a dire el furto di dinari che facisti al comune. per che no sono ora sopra quella materia. ne come ti fugisti con li dinari altrui. ele baratarie che facisti amercatanti diroma. per che no fa a questo fatto niente. ma ritorno al detto mio. Questo ornamento e molto viile ad vsare. qua a volere infamare il nemico e conuerrebbe vsare troppo parole. O se volessimo dire ala distesa ogna cosa sarebbe sozzo audire,o potre mo esser ripresi. Si che via meglio e a mettere in suspicione lu disore, e dali lecose aentender tacitamente che specificare a la distesa le cose. Sceueramento. Et e vno altro ornamento che sapella scieneramento, ilqual si fa quando abiendo certe cose dessere disopra quel ociascheuna perse ouer tute ensieme conchiudiamo concerte parole in questo modo. Il popolo di roma numantia disfece, Cartagine distinfe, Corintio abbateo, Fragiellia tolse via. la forteza del corpo a quelle di numantia neuna cosa li giono. Il sauer de larme color di cartagine disen der non pote. lo scaltrimento e senno a color di corinthi non valse niente. I be costumi e la lingua a que di fragellia e neuna cosa aprodo. Item, la belleza del corpo o disfassi per male, e tolse via per vechieza. Ne lesemplo di sopra ciascheuna cosa si sprende per sue proprie parole, ma in quel da sezzo vna me desima cosa si comprende in molii modi. Radoppiameto. Et e vno altro ornamento che sapella radopiamento, il qual se sa quando vogliendo agrandire o vero adasprare alcuna coja ridiciamo vna parola o molte parole piu volte in questo modo,

Md.

74-

het

mo lfu-

che

che

Ma.

men nce si

westo

idera-

reider.

24 000

a colui

178 07-

o el dici

me h

he que

1449-

e pro-

el fe de

1. 477

CHUMI

le co-

MOHE

7754

amo

me de

Tu non ti mouesti quando humilmente ti chiamaua merce, crudel non ti mouesti. Item, ancor ardisi di venir dinanci a costor traditor del paese. dinanci a costor venire ai ardimento. Marauigliosamente muoui lanimo deluditor questo ridicimento. & fierolo al cuore via magiormente. si come quando lomo e ferito in vn luogo due volte. Interptamento. E e vno altro ornamento che sapella interptamento, il qual si faquando ridiciamo vna medesima cosa piu volte non per quel le medesime parole, come quella disopra, ma per parole diuerse in questo modo.la citta nostra parte e disfata.il comune nostro perte e distrutto. Item, to padre malamente batesti, soçcamente a tuo padre ponisti adosso le mani. Bisogno fa che la nimo de luditor si comuoua quando lagrauezza del primero detto per altre parole se remuoua. Rimutamento. Et e vnaltro ornamento che sapella rimutamento, ilqual sifa quado due cose in vn detto eluna elaltra econtraria. ma prosseransi si che si salua lun detto vscendo delastro in questo modo. Mangiar convene a lomo aço che viua. & no viuere acio che manuchi. Item di questo fatto no mi vo piu trauagliare, per che quello chiuo non posso. & quel che posso non voglio. Item, Quel che di costu si po dire a rason no si dice, ma dicessi quel che non si po dire. Et e vno altro ornamento che sapel la scedimento ilqual si fa, quando nel nostro detto mostriam di dar noi, o alcuna cosa tuto a la volunta altrui in questomodo. Abiendo eo perduto tutte le altre mie cose. & essendomi rimasa sola lanimo el corpo, quel contado che me rimaso di molte altre cose chauca tuto messo in vostro podere. voi mi inqualunque modo voleti musati affar tutta la vostra volunta. Vome comandate, e ditti tutto ço che vipiace.per che eo adempiero tutto il vostro volere. Questo ornamento a luogo a certe stasone quando il dicitore vuole acatar beniuolenza. daltrui.

glia

Do pts

egra

cesse

ornar

quel o

ta [i]

che tro

70 400

daltrui. Et e vno altro ornamento che sapella isbrigamento ilqual si fa quando sopra vna cosa assegnate molte rasone per che se de fare, o no tutte si tolgon via, & vna sola rimane che fa prode al dicisore in questo modo. Manifesta cosa e che questa casa fo mia. dunque sa bisogno che tu mostri o che tu laby aunta da me o che tu sie stato mio herede, o che per vso sia fatta tua.da me auuta no lai.mio herede esser non poi essendo mi viuo. per vso no la fatta tua. perche poco tenpo e che la uisti. se per li diti modi nollai, riman che come no desia apote. Questo ornamento val molto quando per psumptoe si nol mostra la verita de la cosa, pero noe in questo come ne gli altri ornamenti chel possa vsarlodicitor quando gli piace. Et e uno altro ornamento che sapella disciolto. il qual si fa quado ciascun detto si proffera per se in questo modo. Ubi disci tuo padre. Honora i parenti. Serui li amici. Obserua le leggi. Item, difenditi francamente. Sta fermo a la corte. Da i tuoi testimony. vsa le carte. Fa le tuoi allegasioni. Di neuna cosa temere. Questo ornamento e molto brieue e sa molto aspro il detto del dicitore. Et e vno altro ornamento che sapella Ricidimento, il qual si fa quando detto gia certe cose e cominciato a dire altro. lascio star quel cominciato. & non vo piu innanzi.in questo modo. Teco non voglio auer piu facenda. per che tu se tal non vo piu dire per non far manifesta la cativita tua. Item tu se or fatto molto ruvisto. ma no e gran tenpo che tu staui sie. non vo piu dire aço che seo dicesse ogne cosa no tornasse vergogna ad altrui. Et e vno altro ornamento che sapella Conclusione, il qual si fa quando di quel che detto afatto per brieue argomenti quel che di neceita si seguita si conchiude in questo modo. Seprofetato era che troia disfar no si potea, sanza le saete da loteta. & quelle no aopera altro chuccide alexandro chiamato pari. dunque lamorte

10

me.

Ete

476

-

704-

2 400

ture,

mlin.

icef-

TLOT

uesto-

ti 184

175-

2 20

The The

la morte di pari fu la casone perche disfata fu troia. I modi e le vie, vnde si possano ornar le parole pienamente auen veduto di sopra. or ti vo mostrare quali sono le graui sentenze, per le quale la diceria si rende buona, & piacente. Et e vna sentencia che sapella distributoe. laquale a luogo quando il dicitore vno certo fatto in molte cose. ouer persone distribuisce in questo modo. Qualunque persona ama il comune de auere in hodio costui. perche crudelmente a questi sequsemp il comune odiato. Chintende ad honor di caualaria de voler che sia questi agramente punito a eio che per lui cosi gran dignita vituperata non sia. voi chaueti padri mostrati per la vendetta che di costui faciate fare che non vi piazano homimi rei. voi chaueti figliuoli mostrate per exemplo quante pene debon portar coloro che son dela reta di costui. Item lo con silglio sapertiene di consigliar sedelmente il comune. A la po desta sapertiene damare i boni homini de la sua cita. & le loro opere trare innanci e lodare. Item officio e di colui chadimanda. di dar la sua petitoe. & di colui a cui eadoman dato. di risponde, e negare. & de testimoni. di dirla verita si per luna parte come per laltra. & del iudice dinuenir la verita, & iudicare. Questo ornamento e molto copio so. per che in poche parole conprende molte cose. dando a ciascheuno loficio suo. & scieuera le cose & divide le persone. Et e vnaltra sentencia che sapella licentia. laquale aluogo quando dinanci a color che douam riverire & temere diciamo alcuna cosa. di nostrarasone, che di soperchio noli offenda in questo modo. Marauguateui voi Meß. lo conte per che le nostre petitioni non sono intese. & le vostre rasone non sono vdite, & che neun diuoi si fa difenditore.ripietatone pur la vostra colpa. & diço non vi marauiglia. Qualcosa e in voi per che luomo non vi debbia fuggire e schifare. Considerate bene chi sono fati

far

ben

torns

tal b

qua

tron

dost

fare in

tigat

pen

lalo

licen

moi.

noi fa

aperto

grime

stati li amici vostri. ricordatiue di seruisi che vanno fatto. & vedete i bisogni chano auuto dinoi, e come ne sono stati ser uiti. alora vederiti e coonosceriti certamente coloro esser malamente tractati. e de voi noano auuto secorso nesuno.laonde li lor nemici sono auanzati, e venuti in grande stato. Item, per che casone mess. la podesta temesti voi di far condampnasone di costui. gia era il malesicio contra lui legittimamete pro uato gia era la fama di tutta la gente che li auea il maleficio commesso. la auea el fatta tal desensione che nera fatta besse, eischernie.aueste voi paura se nel prima eo ossiglio che faceste laueste condampnato.none foste tenuto crudele. vollendo schifar quel vicuperio che non potea auer luogo in voi sieti caduto in questo altro, che siete tenuto vile e codardo gra male al comune & a cittadini auete fatto. Sedete omai, & riposatiue agrandasio.e quando alcun malesicio ve denuntiato, dite pur ben fare ben faremo. Si che i ma fattorine pigino baldaza. et torni questo a grande abassamento del comune. Se questa cotal licentia di riprendere i nostri magiori paresse al dicitore quando a detto che fosse stato troppo aspra si la debia de dietro misigare in questo modo, pero la potencia vostra adiman do.il senno. e la bonta vostra richiezo. la vostra vsata di ben fare in questo tuogo si para, & altre cotale belle parole da mi tigare.si che lira chauea ricolta luditore per la licencia si tem peri per le lode da sezzo. & . . . vno ditto toglia via lira. e laltro da quel cha errato lo spauents. Et e vno altro modo de licentia, il qual si fa per via di scaltrimento. e fassi in dui moi luno quando riprendiamo i nostri magiori. secundo che noi sapiamo che vogliono esser ripresi.laltro quando quel che aperto aduomo dician dubitando come si debia intendere. la primera licentia si fa in questo modo. Troppo siete semplice, e dibeniono animo. Troppo credete adohomo & sperate che cacun

odi e

a be-

mee,

2013

redo il

ribais e de roles

g pros

per la

nce pe-

n le con

Alupo

CEL O

li celui

domen

erita s

i le me-

ter che

20 la-

MAILTA

inos

10 00/2

品加

Bre pe-

tet, O

ra col-

e 140-

hi fono

flatt

catun vi faza quel che vi promette.errate. & siete molto menato per beffe, & per vostra materia quello chera in vostra podesta volete anzi chiedere che laueste tenute. Delaltra licen cia sera questo lo semplo.concostui auea eo grande amista. ma che amista fosse vouil fare a sapere. Voi sieti quelli che dela sua amista maueri priuato in che modo aço chio rimanesse vostro amico. che posscia che diuento vostro nemico incontenente partio dallui lamistade. Questo ornamento cha nome licentia si fa in dui modi.come aueduto disopra el primaro si dice agramente, e con aspre parole & se diuenta troppo aspra si se tenpera collode da sezo. laltra che si fa per via di scaltrimento non fa bisogno di mitigare. Et euna altra sentencia che sapella, menemamento, laquale a luogo quando colui che fauella loda se o altra persona, e menoma le lode sue açio che non sia tenuto troppo grande arroganza in questo modo. No dico queste cose per chio ne creda mia rasone auanzare maso lo perche cosi e la verita. sempremai cum molta fatica, e ingengnio curai che la caualleria non fosse in me in luogo sotta na. In questo luogo se dicitore auesse detto che fosse in grande stato auegna chauesse detto vero sarebbe arroganza. Item vegiamo se per pouertade o vero auaritia questo maleficio auesse questi commesso pe auaritia no, per che sempre e stato liberale ali amici. le gran segno di largeza che alauaritia e contraria.per pouerta no.per chel padre.nouo molto dire gilasso patrimonio no picolino. Questo cotal menomamento de vsar lo dicitore quando intende di lodarse o altra persona per che auuto per sozza cosa quando altri si loda se le suoe lode non sa temperare, & copertamente dire. Onde secondo chel nel ra sonare così nele dicerie se ne debbono guardare i dicitori, & farle copertamente, e temperalle. Et e vna altra sentencia. che appellata designamento, laquale a luogo quando il dicitore disen

tropp

postr

14 /4

AMMO

Veran

chacer

che le

lascere

dadarn

faram.

mara

Hato 1

laltro

iben no

la lingi

namen

degnat

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze CFMAGL 1.7.363

re disengna che graue cose dalcun fatto si posson seguitar per innanci in questo modo. se questo reo homo che oruenuto ale man del comune non sie punito per voi. & campera dele vofire mani incontenente si come leone o altra crudel bestia. scatenata andara per la terra, & per lo nostro contado, veidendo rubando & ardendo amico e nemico. forestieri e citadini e comune di costui non si potra possa aitare.pero mess. la podesta liberati li vostri citadini de le man di costui, ea voi me desimo prouedete.per che se questi canpera de le man vostre contrauoi medesimo si riuolgera questa siea, esarete in gran parole di canpare. Item se de costus mess. la podesta piglerete troppo aspa vendetta non solamente costui, ma molti per la vostra sentencia serranno puniti. per che questi e vn giouane nato di gran sangue el padre e vno homo vecchio . e tutta la sua speranza e sola in lui. E suo figliuoli son pargoli tutti, e anno molti nemici.si che incontenente priuati de lor padre veranno loro adosso. En torranno loro le case e le loro terre e chaceranogli via. & neun sera che se li metta a defendere. o che se leui per loro. Item se noue defenderete franchamente,e lascerete vincere la vostra citta di questo potete voi esser ben certi che incontenente presa la terra tutti quelli che seranno dadarme seranno spezzati. i vechie le femine e pargoli qual sara morti dinanci al suo padre, equale storpiato. quelli che ri maranno seranno tutti presi e venduti per serui. & sera seuato il marito dalamoie, il padre dal figiuollo, e lun fratello da laltro cui auea coniunti la na. la nostra citta sera arsa, e tutti iben nostri veranno in mano de nemici. Neun potrebbe con la lingua contare le crudelcose che nauerebbe. Per questo ornamento per loqual sapron le cose dinanci che possono incontrare o recasi lanimo deluditore a misericordia, o rendesi indegnato. Et e vna altra sentencia, che sapella divisione, laqua

o che

ma fo

£ 1%-

att4

orde

# )/-

lasso de

1018

74

0

1

lifen

le a luogo quando son due cose o piu che nasce luna de laltra, e catuna si briga per certa rasone in questo modo. Due cose sono per lequale se muoue luomo atorre laltrui. pouerta eauaritia che sie auaro assai si manifesto quando dal fratello ti deuidesti.si che sie pouero n mi fa bisogno di dire.chatutta gente e manifesto, per che ti ramentere eo molti seruisy che to gia fatti sz tistanno a mente seranno meritato. Se no poco mi gio uerebbe per chio ti dicesse parole. Et eunaltra sentencia che sapella spensamento, laquale a luogo quando molte cose che sparte sun dette in ima diceria si racolgon da sezzo in vn luo go acio che si renda piu graue quel che si dice in questo mo. che faccie oggimai aueresti voi di disender costui, ilquale e pieno di cotante malicie, che secondo che vo mostrato di sopra. Questi e empio al suo padre, & e graue aiparenti, & disubidence a suoi magiori. Et fastidioso a suo pari, & crudele a minori. E laro, & adoltero, & micidiale. & con lui non puo neun conuersare. Questo ornamento a molto luogo quan do il dicitor per cose verisimile vuol prouare alcuna cosa. per che dette molte cose lequali sono debeli ciascheuna per se.rau nate tutte in vn luogo par che faccia piena fede in questo mo do. No guardate mess. la podesta le cose co dette di sopa catuna perse, ma tutte insieme considerate. se dela morte di colui tornaua grande vtilitade a costui. Et questi e vno ho reo e mendico, eauaro. Er ad neuno pote questo micidio tornar ad viilitade. & ad neuno altro acade cosi in aconcio di fare. & in neuno altro modo il potrebbe questi auer fatto meglio. per chelluogo fue a concio. & la stason fue buona. Et ageuolemente si puote fare. Et questi su veduto nel luogo oue maleficio fu fatto. & colui che fo morto fue vdito poco stante gridare. & questi la sera torno a casa molto tardi. e lastro die dela morte di costui no fermamente fauellaua, per tutte

20/0.8

huom

lo con

Magli

non a

fo les

par en

mo 0

14. 2

piglar

t hise

coldel

le cose che son dette di sopa e anche perche palesemente si dice per tutte le gente che questi a questo maleficio conmesso. laqual voce no e nata senza casone potete fermamente cogno scere, e vedere che per costui questo maleficio e messio, & iustamente ne deuete punire. Maravigloso ornamento e que sto ne le cose che si voglon mostrare, per che si an cosi verisimile, o in ciascheuno altro detto. Et e vna altra sentencia che sapella pulimento, laquale ha luogo quando soprastia molto in vn luogo a dir sopra vna cosa medesima, es par che dician cose dinerse. possi fare in dui modi.luno quando ridiciamo quella medessima cosa chelia detta disopra. laltro quado no quella medeßima cosa,ma di quella diciamo. Quan do ridiciamo quella medesima cosa chelia detta disopra si la ci riconuien ridire per altre parole. per che se la dicesimo per quelle medesime non sarebbe ornamento ma decto molto noiojo. & e questo lesemplo. Neun pericolo e si grande che saui huomini voglian fugire per farsalua la citta loro, per capar lo comun lor che non perisca color che son saui noschifan tra uaglio ne pericol veruno. Del secondo modo cioe quando noi non dician quella medesima cosa ma dician di quella e questo lesemplo. Voglendo il dicitor dire che per disender lo suo paese no si de fugir pericol neuno sil dira per questi modi. Color che son saui per lo lor comune noschifan mai pericol veruno per chi per lo suo comune nouvol perire col suo comune spesseuolte perisce. Conciosiacosa che da la sua citta abia luomo ogne suo bene, neun pericol gli de parer graue per caparla. Dunque chi fugoie quel pericolo che perlo suo comune de piglare mattamente si porta per che fugir da sezzo nol puose, e viue tragliatri cutadini vituperato.ma chi propone il pericol del comune al suo speriale fa sauiamente per chal suo comune redde il debito suo, e vuol per molti piu inaccio perire

dio de la min

ā6-

かか

oradele

知 加度

1000

sia per

7 2.748

seda ma

14 1218-

nda-

u la ra

2000

2.6

लुवित.

725-

84-

(tro

cofe

che co molti. perche molto e gran niquita la vita che da la na ae auuta e per lo suo paese la conseruata.conciosia cosa cha la na la redda per lo suo paese quando sa bisongno no dalla e a grande honor possendo morir voler con disnor viuer ma sem pre. Dunque come e da riprender colui che quando nauica. piu iuaccio la naue che le persone intende a saluare, cosi di co lui e daffar beffe, e ischerne che in sul gran pericolo piu proue de al suo saluamento cha quel del comune, per che spezzata la naue molti ne posson canpare, ma quando perisce il comune no ve capa neuno per laqual cosa possian dire che dicio si por to sauiamente che per campar la citta sua si mise ala morte affedir tra nemici e ricompero per vil cosa certana, e per pico la grade. diede la vita. fecte saluo il paese, partisi lanima. achat to gloria e honore laqual nome non nama sempre crescie e inforza.dunque se per viua ragione e grandisimi exempli to mostrato che per lo suo paese si de luomo mettere adongne rischio. saui debbono esser tenuti coloro, che per sar salua la citta loro noschifan fatica ne pericol veruno, questo e bellisimo ornameto, p loquale vna medesima cosa in molti modi si ridice, e sempre par che si dica altro es fasi solamete a buon dicitore, es apparasi per questo bene a parlare chi lusa di fare. Et e vnaltra sentenza che sapella soprastare laquale a luo go quando si sopsta in vn fermisimo luogo.la oue pende tutta la forza del facto. & a quel medesimo luogo ispesseuolte torniamo. es questo e proprio fatto del buono auogado. per che no da podesta aluditore che si rimuoua da la cosa che fan ben per lui. & di questo buonamete non si puo dare exemplo. per che questo luogo noe da tutta la questione si come vn men bro sceuerato. ma si come sangue per tutto corpo de la questio ne e sparto. Et e vnaltra sentenzia che sapella contentione, la qual si fa di duo detti contrari. & negliornamenti de le parole

altra

il det

747

fail

piglia

TO ME

recchi

mone i

Senon

me pote

in que

pecch

140 ls

ment milita

to. 440

che luo

che fia

data pi

parole si fa come to detto disopra in questo mo. A nemici ti mostre humile, e aspro a gliamici. ma negliornamenti dele sentenze si fa in questo altro. Voi vi lamentate de mal del comune e cruccioso ne siete. & questi sine loda, e fassine lieto. Item. Voi vi disfidate dele vostre venture. ma questi dela sua si confida. tra questi due ornamenti a cotal differenza. chel primaio si dice tostamente e per parole contrarie.mal secondo si dice piu a la distesa per due contrarie sentenzie. Et e vnaltra sentenza che appellata similitudine, laquale a luogo quando il dicitor mostra alcuna cosa che vol dire per vn altra cha quella sia simiglante. Et questo sa o per ornare il decto suo. o per redderlo piu aprouato. o per darlo ad inten der meglio. o per farlo si aperto, come se inpresenza, e dinanzi agliocchi de gluditor si facesse. per ornare il decto suo fa il dicitore similitudine in questo modo. Non come colui che piglia il pennone per correre nel prato da colui cha corso cor re meglio, cosi la podesta nuova che piglia la segnoria da la vecchia e miglore per chafaticato colui cha corso redde il pen none ad vnaltro che corra. Ma la podesta gia vata redde la sengnoria ala nuoua. In questo luogo sanza alcuna similitudine pote il dicitor dare ad intendere il decto suo chiaramente in questo modo la podesta nuova noe percio miglore che la vecchia per che ne sia la vecchia rimossa, e la nuoua entri in suo luogo. Ma fece quella similitudine per dare alcuno ornamento al decto suo. Per redder piu aprouato il decto suo fa si militudine il dicitore in questo modo. Nel puledro non doma to. auengna che sia buono puo essere aconcio a quelle vilita. che luomo desidera del cauallo. ne luomo non vsato auengne che sia ingengnoso puo esser di molta bonta. Questa similisudine redde il detto del dicitor piu aprouato, & al decto suo e data piu pena fede. per che neluomo puo essere di gran bonta (e prima

CE !

gis to

ye ule

elifisunds fi hann

se prima no vsa. nel puledro se prima no e domato. Per reddere il decto suo piu chiaro e aperto sa similitudine il dicisore in questo modo. No come color che corrono debon far color che sono amici, per che basta a colui che corre di correre infino a la fine del suo corso. ma colui che amico de il fine passare, e amare i figliuoli poscia che lamico sta moto. Questa similitudine da meglio adintendere il decto di colui che fauella. fallo piu chiaro, e aperto perche basta a colui che corre esser di tata legerezza, e fortezza, che corra infino a la fine del suo corso.ma lamico de tanta fede e amore a lamico portare che valichi il fine, cioe la vita deluomo, e passi a figliuoli. Per far la cosa che si dice si chiara e aperta, come sempre sensa e dinazi a gliocchi degluditori si facesse sa il dicitore similitudi ne in questo modo. Come giullare che si leua in pie per giucare chaunabella persona. & e disciamito vestito. & a vn bel capo biondo pettinato cum bella corona di ghirlande in testa. & tiene in mano vn marauilgloso stormento tutto dipinto, & lauorato dauorio. Et per le decte cose corron molte genti a vedere. & aspectan di vedere vn bellisimo giuocho. Et stan do ognuomo cheto e attento incomincera questi a cantare con vna boce fiocha, e con u turpisimo modo. & sconciamente menera lanche e piedi e le mani quando verra a ballare. Quanto piu sara stato aconcio e guardato dinanzi cotanto sara fatto di lui magior besse e ischernie. Cosi quanto luomo (ara pui riccho e gentile, e auerallo la ventura messo in grande stato. se in se no auera senno, e larghezza, e bonta quato piu sara guardato per le cose che sono illui tanto piu sara scernito, e auuto indispregio e chacciato delusanza de buoni. perche questo simile e cosi al facto simiglante si ne la bonta come nellaltro redde la cosa che si dice si chiara e aperta come se in presenza e dinanzi agliocchi degluditori si facesse. Ne le similitudini

1000

Lach

2140

1740 7

perjon

tro cap

pra. ca

chiaro

248 44

OTTACTO

per che

to pin

le no

00/4.9

quado

to C10

pre che

exemp

profine

litudi che si pongono de sempre il dicitore questo seruare che e aquel che dicie, e ala similitudine che pone redda sempre le sue propie parole. Et trouar la similitudine dele cose no fie malagenole al dicito se considerra la na di tutte le cose fanellino oche sian mute . dimestiche, o che sian fiere, vegansi o che no si possan vedere. & di quella traga alcuna similitudine.la onde possa aldecto suo dare alcuno ornamento, o reddelo piu aprouato.o reddelo piu chiaro, e aperto. o reddelo si mani festo come se in presenza o dinanzi agliocchi degluditor si facesse come per exsempli to mostrato disopra. Et no sa bisogno che la similitudine che si pone sia per ogne cosa simigliante a la cosa a che sasimilglia.ma solamente acerta cosa cioe a quel la che fa pro al dicitore che la pone. Et vna altra sentenzia che apellata exemplo, laquale a luogo quando propogniamo nel decto nostro alcun bel decto, o fatto passato dalcuna. persona aprouata. & fassi questo ornameto per le decte quattro cagioni che nelornamento dele similitudini ti puosi disopra. cioe o per redder lo detto del dicitor piu ornato. o piu chiaro, o aperto o piu aprovato o manifesto, come se presenza e dinanzi agliocchi degluditor si facesse. per redderlo pin ornato si fa quado per neunaltra cosa si pone exsemplo se no per che detto del dicitore sia piu piaceuole, e bello per reddelto piu aperto si fa quado per neunaltra cosa si pone exsemplo se no per mostrare chel detto del dicitore sia piu veresimile cosa. Per reddelo manifesto come se impresenza si facesse si fa quado per neuna altra cosa si pone exsemplo, seno per che tu to cio che pone il dicitore mostri si chiaramente che paia sen pre che sipalpi co mano. Di ciascheun modo tauerei dato exemplo se non fosse che gli puoi coglere degli exempli che ti puosi nela senteza che sappella pulimento, per laqual cosane zi vo dicer poco. acio che bene intender non posse. ne la cosa.

ed-

ici.

for

ed-

tor

Per

ga e

onca-

B INFA

gozus,

is feart

Et flor

DE CES

W

re.

tanto

1000

170%-

are pess

ermi-

rche

nel-

6 173

ini-

che gia intesa ti vo piu rimostrare. Et e vnalcra sentenza. che sapella ymagine. laquale ha luogo quando il dicitore asomiglia in alcuna cosa vna forma con vnaltra. & questo fa il dicitore.o per iodare.o perbiasimare alchuna persona. percagione de lodare pone ymagine nel deo suo il dicitore in questo modo. Andaua ne la battaglia forti del corpo come due tori, & arditi del cuor come leoni. Per cagion di vituperare in questo modo. Questi spesseuolte va per mezzo il mercato riciuuto comun drago. con vna guardatura rabbiosa. conuno animo auelenato di qua & dila guardandosi intorno se vedesse nessuno cu potesse col fiato apuzzare. o cho la boccha mordere.o co denti squarciare. Et e vnaltra sentenza che sapella Mostramento. laquale a luogo quando il dicitore la forma dalcuna persona mostra a parole quanto e basteuole che tender si possa in questo modo. Idico che questi e rosso. o piccolo.o gonbo.o a vna margine nel mento.o dice altre pare le. la onde il dicitore puo la persona memorare. questo ornamento a inse vtilita, quando il dicitore vuole alcuna persona mostrare. & a inse bellezza se brieuemente e aperto sara det Eteunaltra sentenza, che sapella disengnare. laquale a luogo quando il dicitore disegna a parole i riggimenti de la na dalcuna persona sia vana gloriosa. o inuidiosa. o auara.o disiderosa. o di qualunque altrana. i quali reggimenti si come certi sengni son dati aluomo da la na. & del vanaglorioso dice. gsti e tanto pieno di vanagloria. e di vista che quando guarda altrui sempre par che dica, Darestimi luogo se no foste villani. Et quando rizza il mento in parte diritta sempre crede da tusta gente esser guardato come se fosse vna gema pretiosa,o bellissimo oro rilucete e altri cotali rigimen, che fanno coloro che di vanagloria son pieni. Et e vnaltra senten za che sapella sermonare. E a luogo qu. ndo il dicitore fauella in

ta m

19770

te.m

buoma

ciuli,

fe co

calar

vena

non

Void

Mino!

profe

merce de lui

fe per

la in luogo dunalera persona.in questo modo. Nel tenpo che in roma auea molti caualier forestieri, e ognuomo staua. rinchiuoso in chasa per paura, venne saturnino tutto armato a ferro chonungran tauolaccio. e vno spiedo in mano. Et cu cinque gran fanti dietro tutti armati comegli. & subitamente entro ne la casa di salamone. & a gran boci incomincio a gridar. Oue questo senonor dela casa.che stato cotale antiano. insegnatelmi tosto oue lauete nascoso. Et stando cheto ongnuo mo per paura. venne la moglie disalamone cum gran pianto e gittogliss a piede, e disse per amor di dio, e per honor dela tua persona, e per amore di qualunque cosa ame piu in questo mondo abie misericordia dinoi.non vecidere inabissati, che sono distrutti e disfatti. portati benignamete quado se in grade stato ricordici che se huomo e che noi medesimi gia fumo beati. & saturnino disse Madonna il vostro piagner non por ta neente.bisogno fa che no ritrouiamo e dele nostre mani no puo campare. In questo mezzo e detto adsalamone come saturnino e venuto, e a granboci il minaccia di mettere admor re intese salamone queste nouelle disse ala balia. sofia mia buona guardia de miei figliuoli partiti e manane teco i fanciulli.fa che poffan in canpare da le man di costui.a pena que ste coje compiuse di dire venne saturnino, e disse, arrediti bacalar senon se morto di tutto cio che mai fatto piglero ogimai vendetta, e lira mia sazero del tuo sangue. Rispuose salamone non possendo apena rauer lalico per la paura chauea e disse. Ucidermi puo tu, ma viuo non marendero io atte. & faturnino disse in su la morte ti vedi,e ancor meni rigoglio. allor ri spuose la moglie di salamone, e disse. anzi saredde, & chiamati merce che tu gli perdoni.onde ti priego chabie misericordia di lui e vinci la mala volonta, e reddelgli pace. & salamo disse per che di cu donna cose che non son conuenenoli a dire. tacime

ajo.

te

per-

TAPE

TOUTO

12570

le he-

rohe

che

nele

emic

e 10 0.0

ומק זמו

12 07724-

perjona Gera des

فالملان

ride la

474.0

ts 1 co-

erlaris-

e quan-

14 (175

mige-

enche

enten

fauet-

415

raciui es quello chai a curar cura che se questi mosendera in persona, sicuro e che mai nogli fie rimesso, e non auera mai vi ra sicura. & scanciando da se la moglie salamone che si lamentaua per lui. saturnino no so che dicendo di suo vantamen to venne contralui, e miselo ad morte. Et e vnaltra sentenza che sapella informare. la quale a luogo quando il dicitore pone vna persona che non e presente che fauelli come se fosse pre sente. o vna cosa che no puo fauellare come se fauelli in questo modo. Che se questa Citta vincitore fauellasse or quidinanzi dannoi no potrebbe ella in questo modo parlare. Io che son quella che son gia ornata di molti ornamenti, & gloriata di molti triumphi. & arricchita di molte victorie. per le vostre discordie sono o cittadini molestata. & cui cartagine malitio sa con inganni. Er la potente numantia per forza. Er la sauia corinto per senno corroper no ebber poteza. sofferrete voi che per huomini aueniticci sia o cittadin subgiugata. Item, che sa rebbe sel buono Scipione rinascesse e fosse or qui dinanzi da noi. no potrebbe var queste parole. lo fui quelli che vinse i re e discacciagli dannoi. & voi siete quelli che ci menate, e conducete i tiranni. lo la liberta che no auauate vi diedi. voi quel la chauete no volete seruare. Io mettendomi ad ogne rischio liberai il paese dele man de nemici. & voi liberi e sanza peri colo non curate distare. Questo ornameto aduengna cha mol molte cose poscia che no fauellino si possa adactare val molto. quando il dicitore vuole il deo suo agrandire. o lanimo deluditore a misericordia recare. Et e vnaltra sentenza.che sapella significare.laquale a luogo. quando il dicitore fauella in tal modo, che piu lascia inintendimeto a luditore che no dice aparole. & questo si fa in quattro modicioe. o dicendo piu. o dicendo obscuro, o dicendo pur quel che si segue. o detto suo. ricidendo.cioe non compiendo di dire quello che gli comincia.

Dicendo

glin

274 44

fofa!

crato

17475

6 MO

tan

loca

tare

ment the fi

ben f

Dicendo piu si fa in questo modo. duanto patrimonio cosi tosto none rimaso vn testo.oue il suoco potesse recare. Dicendo obscuro si fa quando il dicitore pone alcuna parola che si puo trarre a due intendimenti.mal dicitore la trae la oue vuole in questo modo fauellando il dicitore dicolui. acui sono venu timolti guadăgni di diuerse cose. O sogli venute molte redita di.dice.guarda tu che molto vedi. Questo menbro de vsare lo dicitore radeuolte. per che dire il decto suo chiaro & aperto. Ma segli cade in concio alcuna volta dusare si ponga mente ale scure parole, eche si possan trarre a piu intendimenti, e potral fare ageuolemente. Per dire solamente quello che si seguita dalchuna cosa, ma quella cosa si tace, e lasciala aluditore che lantenda per se in questo modo. se ad colui acu tu vuo dir che tolga moglie diche in questo modo, quando man geren de le nozze tue. ma colui che gran benitore voglendogli riprouerar lo bere diceua poscia di forza o diceua, va dor mi da che tai messo gli occhi a riuescio. Ricidedo il decto suo se fa quando il dicitore detto alchuna cosa e poscia incominciato a dire alcro non copie di dire.ma per le decte parole sin tende quello che si seguita poscia in questo modo. molta iniuriamai fatta poi che nanesti agio di fare.ma se mi torna ame la vicenda.non vo piu dire. Et a questo menbro molto luogo, ne le cose che si dicono per similitudini. e la similitudine detta non si va poscia piu innanzi. Ma diquella puore intendere luditore quel che dicitore vuol dire in questo modo. No pur fare saturnino tropo appresso per la parte baldanza. guarda quello che graco nefece e come da sezzo narino. Que sto ornamento di senienza che sapella significare, per loquale colui che fauella lascia in sospeccione luditore cioe ad inielere alcu na cosa per se laquale noe specificata e piaceuole molto. seglie ben facto, e oue si conviene. Et e vnaltra sentenza che sapella

12-

開発

274

10-

e for

tedi

He

eme

1 4364

an che

sche la

tide

neire

e con-

H CHE

nichio

a pers

A ma

malta

dela

he fa-

ellain

o dice

p114.

0 (110.

ncsa.

breuitade. laquale a luogo quando il dicitore pone solamente parole necessare di dire dicendo pur la somma dele cose in questo mo.leno mandando pilglo gaieta.poscia ti lascio guerni nito. Icatalogna disfece poscia sette cittadi.quindi cacciato vene a roma, & essendo trupuno su fatto consolo, & diuenne il magior de la terra. andonne poscia in ispagnia esquiui si rubello da romani. & diuento lor nemico. & poscia per li roma ni fue fatto segniore di quelluogo. & vnaltra volta poscia con sol di roma. Questo ornamento e molto bello, & in poce parole conprende molta sentenza. Mostramento. Et e vnaltra sentenza che sapella mostramento. laquale a luogo quando il fatto si dice si a parole che par challocta si faccia dinanzi a gliocchi di color che stanno ad vdire. & questo si puo fare sel dicitore dice il satto come stato. & le cose che son passate dinanzi. & quello che di dietro son seguitate. & no lascia di dir le cose che gli vanno intorno. & quelle che si posson seguitare in questo modo. Poscia che graco vide chel po polo incomincio a bollire che cemea per la baldanza chauca del senato che non si partisse da quello che contra lui era stan tiato, si fece bandire il parlamento egli in questo mezzo pieno dinganni, e di sozzi pensieri vscio de la chiesa di sampiero. stando cogliocchi arzenti. chol capo rabbusfato. co la pelle bistorta.con moli aliri incomincio piu tosto adandare. & banditore gli andaua innanzi gridando che gli fosse data la via. nelandar che faciea venne vno indosso ad vno donzello chera in sua compagnia. e parogli la ganba dinanzi. e dele mani gli diede nel pecto, e fecel cadere. e comincio a gridare, date loro date loro.in questo si mosser certi huomini a la corsa, e assaligli dallato. E traendo le genti a romore vno comincio a gridare fugite fugite non vedete diqua. a questa boce incomin cio il popolazzo affugire chi di qua chi di la. & gracco non Sappiendo

lemn

lest

nota.

fenole

effere

& do

fapri

tina

med

ACCIO

lato p

manci

modo

sappiendo che si fosse questo romore ebbe si gradisima paura chapena potea rifiatare si fortemente sospiraua. & gittaua. la schiuma per boccha. Er torcieua le braccia. Er non trouaua luogo one stesse. In questa vegendolo vno cosi isbigotilo ven ne bellamente di dietro, & dielgli ciascheduno luogho puo comprendere, & in quella parte ad suo arbitrio i luo ghi fare.per laqual cosa se diquesto manifesto modo non saranno contenti egli medesimi coloro pensieri truouino aconci i luoghi, ealloro arbitrio gliordini facciano. De luoghi auiamo assai disopradetto.ora ala ragione dele inmagini pasiamo.come sono le cose tralloro simiglanti.cosi lemagini assimilieudine dele cose debiano essere. Es di tutte queste inmagini ci dobiamo elegere similitudini annoi molto maniseste. due le simi litudini debbono essere.luna dele parole a laltra dele cose. & la similitudine dele cose si manifesta quando somariamente le inmagini di quelle facciamo. & la similirudine de le paro le si fa quando ciascheuno nome e vocabole per inmagine si nota. la memoria di tuttuno fatto per vna similitudine spefseuolte si mostra in questo modo. Se lachusatore dira alcuno essere per veleno morto per cagione di guadangnare hereduo. & dira che diciosiano molti testimoni chel sanno. & di questa primaia cosa ci vorremo ricordare perchecce ageuole a di fendere. nel primaio luogo di tutta questa cosa vna inmagine faremo pongnendo vno inf rmo che giaccia nelletto cioe qui l medesimo dicui si fauella. sella sua forma sapremo. Ma non conoscendolo torremo vnaliro infermo non di piccolo affare. accio che inaccio admemoria ci possa venire. ealletto suo lacu sato porremo, che il beueraggio nela man diritta rega, e ne la mancha la tauola. o il medico i coglioni del beccho. in que sto modo e de restimoni, e dela reditade, e di colui che morto potremo memoria auere. Es poscia tutti glialtri peccati ne luoghi per

75. 15.

DI.

do il

214

10 6.

the fa

rel po

10004

e fees

terms

6

104

me

BET 4

100

4

:03

CH

ghi per ordine porremo. Et quanteuolte dela cosa ci vorremo ricordare. se la dispositione de la forma e ymagine cum dilige te similitudine faremo. ageuolemente de la cosa che vorremo aueremo memoria. Quando la similitudine dele parole per ymagine vorremo mostrare magior fatto inprendere affare e maggiormente longengnio nostro proueremo. questa cosa in questo modo la ci conuerra fare. I re di grecia a casa aparecchiano di far vendetta nelluogo ci conuiene porre domitio. che accielo leua le mani quando da re cum forze e battuto. o questo sara gia a casa. re aparecchiano di fare vendecta. In vnaltro luogo y sapo e cinbro che sorna . & questo sara ire de greci sapparecchiano. In questo modo tutte le parole dette saranno. Ma questa similitudine dele ymagini allocta vale se la nale memoria adoperemo con questo asengnamento che posta la cosa, laonde mi voglio ricordare dannoi medesimi prima due o tre volte ci ne ricordiamo, e poscia co le magini de le parole facciamo si militudine. & nel detto modo la naturale memoria soprastara a lartificiale per che fara ca tuna bisonono.per che sceueratane luna. laltra sara meno fer ma. Ma molto fara piu prode lartificiale chella naturale.la quale insegnare graue non ci sarebbe se paura no hauessimo. quando ci partisimo da la doctrina. minore vilità si ne trar rebbe di questa lucida, e brieue artificiale. hora per che suole aduenire che le inmagini certe ne sono ferme, e adamonirci piu aconcie. Er certe meno aconcie e piu deboli, e che appena possono conmuouere la memoria per che cagione catuno sia e damostrare. si che la cagione conosciuta sapiamo chenti ymagini elegiere e chenti schifare dobiamo. la naturale dunque medesima cinsengna cheffare ci conviene, perche se alcuna co sa ne la vita vegiamo piccole vsitate e cutidiane siamo vsati de non ricordarcine. per che di neuna cosa se nonne nuoua. o grande

the fi

che d

lana

ncor

dungs

che mu

chellan

glinger

arina.

quale s

dico (e

DATE

CHMA

le das

to di

festa.

4,0 DE

Clamo.

faccian fa fatt

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze CFMAGL 1.7.363

o grande si muoue lanimo. Ma se alcuna cosa vdiremo o vedremo cheßia dignitofa.o fozza.o honesta.onno vsitata.o grade a danno credere. o cosa di schernie. quella cosa per molto. tempo ci sara a mente. & pero che le cose che tutto die veggiamo o vdiamo ci dimentichiamo. & de le cose che ne la no stra iouentudine ci auengono spesseuolte e bene. & le dette cose per altra cagione non possono venire, senno perchellusare cose legiermente le dimentica la memoria. e le nuoue egrandi cose per piu lungo tenpo stanno nellanimo. del nascimento, e caricamento del sole neuno si da marauigla, per che spesso interuiene. ma delo scuramento del sole si marauiglano per che si faradenolce.et dello scurar del sole piu si maranigliano che di quello della luna perchessono piu spessi quando dalla. luna. Însengna dunque la natura del cose vsitate e palesi non ricordarcine. Ma dun grande e maravilglioso facto. seguiti dunque larte la natura. e quello che disidera truoui e quello che mostra seguiti.per che neuna cosa e che prima larte che chellanatura abia trouata. maicominciamenti dele cose daglingengni degliuomini sono trouati ele fini si pruouano e do-Etrina.le ymagini dunque vo . . . nel dco modo trouare nel quale possa piu ne la memoria stare & .... questa cosa se. dico se molto . . . faremo similitudine e se non molte o vero varie porremo imagini ma che illoro abiano di novitade alcuna cosa onnobiltade o bellezza o vero alcuna turpitudine le daremo. o vero se alcuna noneremo o di corone o di vestime zo di porpore. per laquale la similitudine adnoi sia piu mani festa.o vero se disformeremo alcuna cosa faccendola sanguino sa,o vero di fango brutta.o vero disconcia e disformata la sac ciamo.accio che maggiormente abiamo cota la forma. o vero facciamo ne la ymagine alcuna cosa da beffe.per che quella co sa fatta checcinericorderemo piu ageuolemente cosi dele cose

ma

517

W-

THE.

始祖

ETT

lette

E Yele

ments

III me-

74 (3 2

mendo

DE 14

क्षक हिर

reledo

Sms.

trar

Sale

BUT C

ppens

0/141

The state

14 60

p (att

ande

non vere e in luogo diuero poste, e diligentemente notate non ci sara malageuole a ricordare. ma quello ci conuerra fare che tostamente trascorriamo tutti i luoghi primai per cagione di rinnouare le inmagini. so bene che certi greci che delle inmagini scrissero, che molte inmagini scripsero delle parole accio che coloro chaparare le volessero lauessero ammannate. accio che cercandone non safaticassero la quale cosa abiamo per certe ragioni riprouata, in prima perche vna schernia per labondantia dele molte parole trouare ymagini, che potranno queste cose valere conciosia cosa che per labondantia dele parole ora vna parola ora vnaltra ricordare ci conuerrae. Et ancora perche voglanoi rimuouere alcuno da la mae stria del trouare che dasse nulla non truoui. cunciosia cosa chennoi a colui tutte le cose diamo aparecchiate come si debbono fare et ancora dele similitudini luno per alcuna e laltro per laltra piu si muoua per che spesseuolte pna forma chanoi parra adalcuna altra simiglante non aueremo ouomo seguita tore. per che adunaltro altro parra. & cosi e ne le inmagini quello chanoi parra verage darricordare quella adalerui poco buona parra. Espero si couiene che catuno a sua guisa emo do le ymagini truoui. Er a colui che insengna si conviene da amaestrare come le inmagini si debiano crouare. & vna & vnaltra & non tutte che di quella generatione saranno di dare per exemplo per lo quale possa essere piu chiara la cosa. secondo che quando disputiamo iexsempli di tronare. diamo la ragione di trouagli e non diciamo mille generationi di poemi cosi arbitriamo che siconuenga de le ymagini fare. ora ne per la ventura la memoria de le parole o troppo malageuoli, o pocho vtili pensi, e contento sie di quella memoria delle cose che sono piu villi e piu anno dageuolezza amonire ti ne voglio per che no riproniamo la memoria dele cose per che pen-Siamos

siamo che si conuengna che coloro che dele cose ageuoli si voglono sanza molestia e fatica ageuolemete ricordare ne le cose piu malageuoli esser prima exercitato. Emoi questa memo ria de le parole no diciamo che delluso ci possiamo ricordare. per che per lusanza diqueste quella memoria dele cose chenti le confermiamo. & da questa malageuole vsanza sanza fatica a quella agenole possiamo trapassare. Ma concio sia co sa che innogne doctrina debole e lamaestramento dellarte. Sanza molto e cotidianamente vsalla. allocta ne le memorie poco vale la doctrina, se lamaestramento per istudio e faticha e diligentia non si conferma. accio chen molti luoghi abie. iquali secodo lamaestrameto siano fatti dei cura aue le inma gini dallogarui ispesso ti conuiene vsare.neuna volta e che non absamo alcuna cosa di volere tenere a memoria equello ritiene con alcuno fatto magiore.pero conciosia cosa chessia molto veile ricordare ageuolemente non tinganni quanta faticha ci conuiene durare, la quale dela vetilitade la potrai extimare. per piu parole amonire non ti voglio.

IL COMVNE



e po-

0004

me!

colp

64

e lebro

chioni leguita magnis rui po-

de na di

cofa.

put.



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL 1.7.363





L COMVNE el popolo di Genoua inginocchiato con voci lagrimeuoli si gitta a piedi dela vostra mae sta imperiale come peccatore degno di morte auegna che la colpa sia leg giera quanto ale comuni genti non intato pongo essere lieue quello on-

de il segnore si cruccia pregando dinotamente per la pietaza de laltissimo gesu christo ilquale apre il grenbo dela sua mise ricordia a coloro che con fermo pentimento tornano a isuoi piedi. so bene che perdonanza non puotessere sanza colpa. ne noi non siamo sanze sa.ma non intanta che tornando pentuti ala mercede lira del Signore per essemplo delonniposense non douesse amollare se piacesse ala sua beningnita. Noi auemo veduto spesse fiate chel prencipe perdono ala parte iquali elli vinse conbattedo. e se la detta parte auesse vinto non aurebbe perdonato lui.noi auemo veduto molti acresciuti in ricchezze inaltezze e in grandi honori per gratia e per caldo de lomperio. liquali presero arme, e conbattero contralui in questo cotanto emiglore la nostra ragione, inpercioche la nostra cittade non fue trouata intanto peccaso, e percio il glorioso imperadore ilquale detto nel mondo secodo Dio abbia reggimento tra le genti a similitudine di dio pero chelli non vuole perdere i peccatori Janza gran colpa, ma vuole chellino torni-

V 3 200

no a penicenzia prima. poi lubbidiscano e steano suggetti come si conviene. che se dio perde se tuttiliuomini tantevolte quantelli pecchano in poco tepo perderebbe tutte legente. sicche non rimarebbe alcuno huomo nel secolo. sco padre faquello chettu di misericordia se lodato dauere fatto a molti cioe di perdonare a molti spezialmente spesseuolte acoloro che nonnerano dengni. ancora per cio che neuno vostro anticesso ro dellomperio tenne li freni delomperio piu copiutamente di voi ne con tanta grazia e lode da tutte le genti vide dare materia di perdonare.pero che se peccati e falli non si commettessero voi auengna chabbiate le lode tutte nonareste. quelle dela perdonanza. auendo lesemplo de cosi gran signore come quelli caperdonato a molti che maggiormente sarebbero dengni dela sua ira cioe Xpo. Elo cielo sa quello medesimo che poi che ageuole vento acacciate le nuuole di sopra allaere, lo detto cielo rende lo die piu chiaro, e piu risplendiente. Oime come la nostra pena e grande conosciuta da tutta. gente, cioe noi auere la malauolienza e lira e la indegnazione di cosi alto eglorioso principe. e come saremmo del tutto diser ti se la speranza dela sua vsata misericordia non ci riconfortasse. o vero se non credissimo che la nostra vmilita fara la sua ira piu lena contra la nostra paura per amore di tanti dogi e valenti huomini quanti sono in questa corte. iquali tut ti portate ipesi deli suoi secreti e deli suoi consigli, tutti quanti siete preghiamo carnalmente che per lamore di dio, e de la sua santa virtute preghiate lui che ne debbia perdonare questo fate quandelli si riposa, e sollazza chonuoi ede suori di tuttaltri intendimenti accio che possa intedere piu dolcemen te le vostre parole, lequali ripreghiamo che siano gecchitame re dette per voi a i suoi piedi intal modo che voi ne rimentace ne suoi piaceri e comandamenti siccome sogliamo e che la mala

ne ter

Ari pr

dela

per )

re che

ro che

fa quel

ra quel

pemo ci

nostro

fedelic!

deli fi

Holie

fia in

mostra

tanno

la pros

chi ben

e se tutt

mael

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze CFMAGL 1.7.363 mala nominanza che di noi e corsa per lomperio di roma sia leuata per le vostre beningne parole. e questo douete fare per buona conpagnia sapiendo come noi erauamo per la sua gratia grandi e ricchi e amati e tenuti con voi insieme in vna fratellanza.ora che siamo fatti deglassai pochi e de ricchi po ueri e degratiosi odiati da tutti glinomini delomperio e spezialmente da coloro che piu ciamauano. piacciaui in cio sengnori non pilglarne disdengno, cociosia che leuenture di questo mondo sono diverse, e sanza fermezza di stato questo fatto douete recare auoi.pero che qui non cape vergongna ne ismisurato spendio el nostro senguore nel chui cospecto siamo ve ne terra piu chari e diritti fedeli. quandelli intendera per vostri prieghi che voi vogliate rimenare a suoi piedi quella citta de laquale incomuoue e indiviso fue per antico ede acchoncia per vbidire a suoi sempiternali piaceri, che gia non e da crede re che ira tra padre, e figliuolo possa durare lungamente.pero che selnostro singnore eindengniato contra la nostra colpa fa quello cheli dee, cosi segli ci perdona per li nostri prieghi fa ra quello che doura seguitando lusanza da dietro. che noi sapemo che naturalmente li grandi sengnori e spezialmente lo nostro singuore quandelli vede, o vero intende a decto di suoi fedeli che alcuno comune di sua terra o altri suoi speziali fedeli sia innauersita sili confortano in detti e in fatti conuene uoli e non tanto gli amici ma se fosser no amici in tale stato sia in costume il nostro senguore datarli, e di confortarli no mostrandoui alcuno odio ne malauoglenza in quella parte.e fanno ragione per quello qualuomo ama laltro nel tenpo de la prosperita sil dee amare nel tenpo delauersita. percio, che chi bene incomincia sempre dee studiare di bene perseuerare e se tutti li nostri amici iquali debbono metter per noi lanima el corpo vogiono fuoire e dare desso di non volere darci il

ber

KIL

difer le

1000

ni di

loro aiuto dinanzi a la vostra maesta, preghiamo la misericordia delastisimo iddio che debbia entrare inmezzo trala grazia dela vostra sengnoria e la nostra fedelissima sugge-Etione. e faccia voi inuerso di noi moderato e misericordioso. sengnore siccome voi siece atuti glaltri vostri fedeli. E sappiate chennot aucmo fatto diuotissimo saramento di non fuggire per alcuno tepo ne in alcuna parte del modo di sofferire mor te per mare, e per terra, o in qualunque modo che potesse aue nire. seguitando semp e acrescendo quanto piu potremo perauere e per persone indengnita e onore delamperiale maesta. ma se ala vostra serenica piacera di fare vendetta di noi per ispauentare tutti glialtri accio che la nostra pena faccia via e amaestramento a tutti che si debiao guardare de le cose mal fatte.preghiamo la vostra gratia che perla paura diddio di noi e di quella vostra citta abbia tanta merce che la nostra pena sia aguagliata al nostro peccato. e se voi piacera di cosi fare quel vostro comune stara semp piu gecchito, e glialeri vostri fedeliriceueranno materia di conforto disenpre stare vbidenti e acrescitori delonore del bene dela maesta imperiale e vno sauio dice chelluomo soffera in maggiore pace la pena che agualgitata secondo la sua colpa che non fa quella. che gli conuien portare oltre misura.

AVENGNA che lamperial maesta non sia vsata di ri re rispuose a dei spondere di sua boccha leggermente o attale o aquale. e spegenous di boccha zialmente agliuomini dilegiati era.ma qual che parte la noe come diede loro stra serenita pieghera lonore dela corona non per gratia de soro astare ale sue li pregatori ma rispondera accio che manifesti e dica alcuna pordonerebbe lo- cosa dela volonta del su chuore, la quale aportata gia lungo tempo cotragliuomini maluagi e frodolenti e dileggiati sanza fede e sanza lealta e sanza stabilita e corradicitori e contra-Hanti

cere

7100

debbi

foro te

1epora

nostr

201 4

ta dan

confess

idio pad

di moli

diiore a

e dique. dinfern

nona.

adoper

no com

decti pe

delo inf

140.8 CO.

laquale

niti feco

ge bma

stanti a lamperial corona, liquali per li loro meriti per impe rial vendetta debbono esser morti e distrutti di questo secolo . ecco noi auemo notato quante cose si contengono neli vostri prieghi piu spezialmente. per lequali noi volemo vincere la vostra niquita, e la vostra maluagita. diceste chel glorioso imperadore ilquale e dato nel mondo secondo idio che debbia fare come fece elli, e come fa deli peccatori che nogli puole perdere (anza colpa.e diceste che il decto redentore del mondo, e gouernatore del cielo, e dela terra faceua ispesseuolte. perdonaza e dono di sua gratia acoloro che non erano dengni e anche agiungneste in vostri detti che neuno nostro antecefsoro tenne li freni dellomperio piu moderatamente per neuno reporale che tengna la nostra serenita. ala fine diceste che la nostra pietanza spesseuolte auea perdonato aquella parte che noi auauamo vinto conbattendo. e se quella parte che sue vin ta dannoi auesse vinto vnque non ci aurebbe perdonato. noi confessiamo edicemo eser vera fermamente che lonnipotente idio padre eternale ae auuta misericordia ea ognunque di di molti che nonne sono dengni. Ma giuda scomunicato tradisore di gesu xpo patira pena sempiternale diquello peccato, e diquello tradimento, e staranne in suplicio e intormento dinferno sempre alquale giuda e assomigliato il popolo di genoua. per quello chegli a fatto eadoperato. e molti sono che adoperrebbero nel secolo tanto comellino viuessero quello eda no comesso tali e tanti peccati liquali. Sanza pentenza deli decti peccasi selli muiono imperpetuali carceri e cruciamenti delo inferno sono e saranno crucciati, e tormentati imperpetuo e coloro che viuono neljecolo malfattori, per la offensione laquale anno fatta e comettono chelloro vietato. tali jono puniti secondo la legge didio. etali sono giudicati secondo la legge vmana. e sono giudicati da le podestadi dele terre nel secolor

114-

nor.

the

per-

地社

क देश

mee

00

Little

e le ru-

terra de

e glad-

mft-

sumpe-

WILL

whe

ukin

1/2

4 50

THE REAL

274

ungo

版在

enti

fanti

ma ch

lecut

to as

depri

Te de ci

073071

pena

detta

condo

gieffe la

desider

ceala

Aiano,

discordi

HOL TY

celloro

fuoro!

allora

lora ve

le dela

facondo

quali no

recchi

17707

colo. Esecodo che le dette podestadi li condanano cosi sono pu niti, e vendecati. e tali sono cecati.e tali sono mozzicati de le menbra. e tali sono mozze le teste. e tali sono arsi.e tali sono inpesi.e come chelpeccato sia grande, o leggiere cosi e mestiere che li malfactori siano puniti per la legge. E certo Ihu Xpo creatore non volse che alcuno peccato rimanesse sanza vendecta.e noi si prendemo argomento dallui, e dali santi padri, e da le secrete scriture, le quali dicono. O voi principi, e podestadi del secolo no pensate che sia alchuno peccato nel secolo se li maluagi huomini sono constretti e puniti da voi ne alcuna co sa puo essere al mondo piu gratiosa.ne onde voi possiate offerere adio maggiore sacrificio, che se voi ordinate che coloro siano ghastigati di conueneuole gastigamento, liquali empiamente guastano le contrade. inperoche speziale cominciamen to e di diritto sengnore fare diritto iudicio e giustitia. e che li malefici non rimangano impunici. eccio dee essere di fermo proponimeto.e anche dee proguardare sottilmete che li maggiori non si sottomettano, e non costringano troppo li minori.e questa e diritta e conueneuole sengnoria.noi siamo miseri cordiosi. e nos dico chennoi siemo. e la vostra colpa e lieue secondo che voi proponete dinanzi da noi.adumque per che no compie la vostra gente per opera quello che voi promettete per loro con dolci parole. vengna al nostro comandamento il popolo di genoua tutto abattuto apiedi dela nostra serenita. secondo chelli promette. e stea dinanzi dal nostro conspecto. e ciascheduno di loro renda ragione di quelle cose che glanno fatte contralonore delomperio. e fatta dicio dengna examina tione allora si seguiteranno le vostre opere.e sara guiderdona to a voi secondo che sarete trouati dessere dengni.e così vostra pena iguale al vostro peccato si come voi pregaste gecchitamente eccio che vi potremo fare di grazia si voi faremo saluo mongne

inongni cosa lonore dellomperio, e saluo che aglialtri fedeli dellomperio no no rimanesse mortale exemplo.

IN NOCENZIO vescono servo de servi di dio presente il fanto generale concilio assempiterna ricordanza. Noi auengna che non dengnamente. ma per lo dengnamento dela divina maestade riceuuto alalteza delapostolicale dignitade siemo tenuti e douemo portare grandissima cura, e studiosa sollecitudine di tutti cristiani, e con occhio di psondo pensamento di dio cernere li mistieri, e contrapesali alastadera di gran de prouedimento. si che quelli che sono trouati dengni al vigo re di cosi giusto cercamento noi glianalziamo a conueneuoli onori, e coloro che sono trouati maluagi abracciamo sotto pena che si conuenga pensando tutta fiata al merito, ela vendetta per dare a ciascheduno quantita di grazia e di pena secondo la qualita dellopere. conciossa cosa caspro diuerire e figiesse lungamete molte prouince dele cristiana credenza. Noi desideriamo con tutol cuore e con tutta la mente di dare pace a la santa chiesa di dio e generalmete a tutto lo popolo cri stiano, e tramettemo a questo confuso prencipe sia fatto re di discordia, e mantenitore di tribulazione, e scomunicato per li suoi trapassamenti de lauenturoso papa grigorio nostro anticessoro, e speziali messaggi huomini di grande auctoritade.cio fuoro li venerabili frati nostri piero Vescouo dalbano.chera allora arcinescono di rueme, e G. Vescono di sanina chera allora vescono di modona.e lo dilecto nostro figlinolo G.cardina le delabassicale de xij appostoli chera allora abate di sancto facondo. liquali tutti disideravamo la sua salute. per liquali noi facemo proporre dauanti lui che noi e nostri frati polanamo collui intera pace e con tutta gente oderanano apa recchiati a dire pace & poso allui e al mondo tutto e percio chel

fiere

Xpo

ren-

hije

efter

beb

DEC (1)

offe-

mpia-

uner

e che la

fermi

may-

mileri ne fe-

ete

TREE IS

7224

esta. t

4000

2234

10754

Bra

114

chel dilettamento de parlati, e di certi cherano in sua pregiono e di quelli che fuoro presi ne le galee potea molto giouare accompiere la concordia si facemo noi pregare e richiedere chelli li diliberasse e facemo proporre chelli p noi erano aparecchiati di dare e di trattare la pace, e intendere che sodisfa. cimento si douesse fare di tutte le cose.per lequali elli era in legame di scomunicamento. e non per quanto silli facemo noi dire che se la chiesa li auesse offeso o dannegiato in alcuna co sa oltre che non si douesse laquale cosa non credemo che noi erauamo presti dinnalzarla e dinformarla in quello stato che sauenisse e douesse. e se dicesse che nonnauesse offeso la chiesa contra giustizia o vero che noi auessimo ofeso lui stra ragione aparecchiati erauamo di fare assembiare in parlato. e precipi ecchiesastici e secolari innalcuno luogo sicuro.in quel lo assemblamento eraapparecchiata la chiesa per consillio del generale concilio sodisfare allui di tutte offensione, e riuoca re la sentenzia salcuna fosse data non giusta contralui errice uere dallus amenda deloffese e delengiurie faste per lui a scaecclisia. congne dolcezza e misericordia quanta condio e con suo onore si potesse fare. Volea ancora la chiesa tutti suoi amici & seguaci porre in pace.e fare auere piena sicurtade. si che percio nessuno iscandalo potesse giama inuenire. Ma auengna che noi conamonimento dipadre, e conumilta di pregare soprastessimo intornoli per pace e cheno douiamo seguendo dureza didragone e curando li suoi orecchi amodo daspida con orgolliosa fierezza, e con fiero orgolliamento. che in dispetto delle nostre pregherie, e nostro amonimento. e tutto il trapassamento di tempo eccie algiorno di ciena domini che passo elli trametese noi il nobile huomo R. conte di Tolosa, e maestro piero dele vingne el maestro taddeo. il regno di cicilia feceli saramento di fedeltade di falso giudice de la sua corte

conc

Hole

feette

de n

cener

fedal

peraa

detto

corte messi e seguitori suoi cospezialmandato di queste coste innome di lui facessimo il saramento a noi e anostri frati de la presenza ditassimo filiuolo nostro e baldouino imperadore diconstantinopoli e di grande moltitudine di parlati e de sa natori del popolo diroma edi gradissima quantita digente che rano di diuerse parti del mondo presenti del giorno e eccho quello che giuro, e non atese. anzi si crede manifestamente secondo capare nellopere che elgli facesse quello saramento piu per inganno, che per vbidire noi e santa ecclesia. conciosiacosa che gia e passato vnanno non sia voluto tornare nel grenbo de la chiesa, e noi sodisfare de le spese e dedanagi.per laquale cosa noi non possiamo sanza grande offesa pui sofferire le sue iniquitadi. costringeci e morde lequali per nulla couerta si possono nascondere sotto alcuna inuolia.luna cheglie molte fiate pergiuro la seconda cheglia follemente rotto la pace chera fermata tra la chiesa e lomperio.la terza cheglia comesso sagrilegio, e fatto pilliare li cardinali di santa chiesa romana, e parlati daltre chiese riligiose e seculari che veniano al concilio de lo nostro anticessore. la quarta che non per dubienole e non leggiere argomento ma forti e manofesti, e in dispecto diresta perchegli abbia comesi ispergiuri molto e monifesto, che stando egli nele parti dicicilia anzi che sosse eletto a Toperio percio chelbeninueturoso. pp. anticessore nostro, ela sca chiesa li cocedeo di cicilia.e feceli saramento di fedelta de ne le mani delle G. giacano cardinale di santo teodoro. riceuente per lo papa anticessore nostro e santissimo origorio la fedaltade di cicilia e p la santa chiesa, e poi chegli fue eletto in peradore venne elli a roma a processione e fece dano al nostro detto anticessoro, e a suoi frati.e poi inelamangna dauanti a prencipi delomperio giuronele mani del buono nostro anticessore di manienere, e disendere assuo podere le possessione e diritti ETHIOT PRACE

lista

t in

bei

80 00

te min

6

2014

oluni.

n quel millio

TUNC4

errice

4504

centra

tatta

127-

mort.

nite

LUTTE

mada

i. de

INT-

nini

010-

20 6

10

trit

e diritti dellachiesa di roma, e dintendere liberamente cio che ne venne ale sue mani. suoro allotta isnominate le possessione in quello saramento e stato rompitore tracotanto non sanza nome di tradimento e offensione dela maestade che contra li predico. G. anticessore nostro e contro a suoi frati mando elli a frati medesimo lettere di grande minaccie, e madogli anco ra abominando per tutte lettere lui e frati suoi. el venerabile vescouo di porto chera allora diacono cardinale di santo niccholo in carcere tuliano, el vescouo pelestrio legati dellappostolicale sedia grandi e nobili mbri di sca ecclesia sece pilliare in persona e Rubare tutte le loro cose. e no per vna volta me naci vituperosamente ma per diuerse terre e mettere incatti uitade.e ancora il privilegio che lo nostro sengnore gesucristo diede a santo piero per lui e per li suoi soccessori la doue disse, la oue tu legherai sara legato in cielo, ecio che tu sciollerai sara iscrolto in cielo, nel qual privilegio, giace tutta la forza di sca chiesa romana, si si forza elli dimenouare e dabattere in tutto, dicendo e scriuendo che sentenzia data per papa e non teme ne dotta neente.e la sentenzia dela scomunacagione data contra lui conosserua ne guarda. anzi distringe le genti in dispregio e indispecto dele chiani di sca chiesa che non loserui no quella sentenzia ne altra ne non si teme di sospendere e di tener sospese tutte le possioni de la sca chiesa la marcha el ducato e la citta di beniuento, le cui mura e torri fece abatte re.e molte altre terre, lequali egli tenea in toscana e in lobar dia, e ancora le si tiene. siccome a quello huomo accui non par fare neente di venire contra suo proprio saramento e anima, e sforzaua le gente de le dette nostre terre affare ispergiuri. e faccendoli fare riusare saramenti de la fedaltade chelli anno fatto alla chiesa affare assimile saramento e chelli sia ropitare di pace e questo e palese con cio sia cosa che nel tenpo de la rinformata:

card

dister,

707

gion

te da

delg

nesse eche

rinformata pace trallui e la chiesa elgli giurasse ne le mani del vescouo disauina, e del maestro tomaso Cardinale presente molti parlati vescoui e prencipi e baroni chelli starebbe aubidire e vbidirebbe pricisamente sanza neuna condizione a tutti comadamenti dela chiesa sopra quelle cose lequali egli ein legame di scomunichationi divisando esnominando allora dauanti lui di tutte le cagioni del suo iscomunicamento. e certo elgli in quella medesima ora perdono e dimise atedeschi e alegenti de rengno e di tutte parti cherano tenuti co la chie sa. e tutte affensioni, e tutte pene promettendo che per quella cagione mai per neuno tempo nogli offenderebbe. e di cio fece fare saramento sopra la sua anima al conte dela cerra che vi era presente, poi non vergongnadosi di souente cadere Inisper giuri ala detta pace e saramento non noseruo ne attene anzi molti di quegli huomini gentili fece piglare, e diretare di tut ti loro beni.e le loro mogli e figliuoli mettere impregione contra le promessioni chedegli auea fatta e ne le mani dedetti cardinali.prese poscia e dentro ne le trafuni dela Kiesa.auegna che detti cardinali infino allora auea data sentenzia disco municagione contralui vegente e presente se.si prese vn messo diuenne in contra . e concio fosse cosa che predetti cardinali perattorita delapostolica sedia com andassero allui chedelli non inpedisse ne facesse impedire che le elezioni e conformagioni dela chiesa e de monisteri del detto rengno liberamente dallora innanzi facessero liberalmente . secondoli statuti del generale concilio. eche nessuno dallora innanzi non ponesse tallia ne colta ale persone edessi istessero ne le loro case e che niuno che richo in persona si stretto ne fosse chiamato dinanzi da Iudici seculari Impiato ciuile ne Criminale. se no fosse per cagione difiodipiato e inpiato ciuile e che sodisfacesse coueneuolemente al tenpio e a lo spedale de dans dati questi comand

T IN

3473

音響

16

comadamenti no curo dincente anzi e certa cosa che natolto etiene bene vi tra veschouadi earciueschouadi e di molte altre chiese e badie lequali sece istare sanza guardia e sanza palati a grane pindicio dise e di piccioli e de gradi dellara. anengna forse che malchune cose serafatto elezioni per li loro capitoli. tuttauolta percio chelli anno eletti chenoi di mia familia e di sua corte e purassai manifesto come quelli cotali capitoli nono bedi libera sengnoria de legiere. Et non solamente le possessioni de chiesa a tolte e fattone come lui e piaciuto, ma tolti calici e turabile e pali di seta. e altri loro sagrilegi ealtre cose.e non prezza lonore di dio, e cherici del paese sono grauati in corte seculare ma sono costretti di fare battaglie de capioni e sono messi impressione sono vecisi e messi in martidi e di disinore, edinbrobbio dellordine chericato. e dal desto tepio e spedale che fece e non fur sodisfacti de dani ricenuto.e che del li abia comesso sacrilegio queste cosa certana.pero che concio fosse cosa che con due vescoui diporto e di pilistrino e molti altri cherici e parlati cherici e religiosi e seculari venissero p mare a corte al generale cocilio ilquale e medesimo auea prima pregato che sasenbiassero certo egli fece prima chiudere e guardare tutte le vie per terra e mise in mare enzo suo filoliuolo con molte gente e gradisimo numero di galee e p meglio potere spadere lo veleno chelli auea auuto in questo puto li fe ce piglare e prendere per le persone e alliquati sece mazerare in mare e alquanti vecidere afferro e alquanti chacciare per mare ealtri seculari. certo le lor case menandoli molto vituperosamente di terra in terra ne rengno e mettere ne le fiere pregioni.nelequali alcuno per molta inferta.alcuni per lunga fame perderono le vire. e no sanza cagione auemo auuro in lui sospecto di resia.con cio sia cosa cheglie caduto nela sentenza. data dauanti allui perli detti vesconi di sanina e maestro to-

784

cener

Betto

ment

700 6

chie

anti

20 %

coms

zare

cura

me hi

dere

inten

maso Cardinale sicome divisato di sopra, e poi lo detto papa Grigorio glia dato illacio de la scomunicazione. e poi prese cardinali, e parlati che veniano al concilio. per lequali cose tutte e perciochegli a in despecto e perneente le chiaui di santa chiesa facendosi non pero di meno cantare losicio. sappiendo per fermo e dicendo che sentenza di papa ne di cardinali non doctana ne credea in essa. apreso glie congiunto di gran dissima ignoranza auengnacora afatta amistade co saracini e mandati loro souenti doni e messaggi tramettendo e riceuendo dalloro doni allegramente. & agradina le loro vsanze. abraccia aperce riceue in sua corte esuoi offici e seruigi ala lo ro maniera et mette guardie ale sue mogli che sono iscese di reale lingnaggio. facendo castrare huomini e femine per met tere a quella guardia. e piu forte che stando egli nele parti doltre mare tratto accordo e fece col soldano lascio elli guardare nel tenpio dimoni dada e dinanzi ala sala lo nome di mal conmetti. eora nuouam faccendo il soldano di babillonia grieue guerra, e ingiure ala terra santa e acresciuto e fatto ri ceuere procuratori e messi altamente del detto soldano in dispetto edinbrobbio e indisinore de la fede cristiana e propria mente con quelli si sforza dauere amista e far paretado, e an no lappostolico per neente e chessi partono dallunitade dela chiesa.et certa cosa e che al dogi di bauiera ispeziale diuoto di santachiesa fece dare morte per mano deglasse sini del bataz zo nemico di dio e degluomini di dipercito per sentenza dela comunita de fedeli.diede moglie la sua figliuola per piu dispre zare li catholici e tiene a besse li loro costumi e vsanze. ne no cura salute ne pregio.e non intende aopere di pietade. sicchome huomo ca piu dispregio di fare forza non curado di difen dere gli sforzati.la sua mano si come si couiene a prencipi no intende a limosina ma intende a strugere cose, e mettere aginocho

oli.

e di

170

Eu.

DU.

coles

四四

ana e

品品

ienu e

che del

e concu

e mala

ifens

un e

filelimeglia ico li fe

quat

कर वृद्ध

fore

一

140

uocho le persone ecclesiaste.e non si puo trouare chiesa monisterio ne spedale chegli abia fatto per anima ne per reuerenza di dio ne per offensione di peccati. Non sono questi dunque aperti enteri argomenti diresia con cio sia cosa che la legge abia quegli per eretici manifesti che in alcuno lieue argomento fuori de la via delacatholica religione. fuori di queste cose aelli condotto in tanta pouerta e in tanto serusgio le terre e le genti del suo rengno, ilquale aspectaua al patrimonio di santopiero, ilquale egli tenea infio dela chiesa che gia non an no quasi neente e presso che tutti glinacacciati faccendoli mettere in servação quelli che rimasino costringendoli dossendere la sca chiesa cuegli sono huomini e vassalli . potrebe ancora dengnamete essere ripreso che douea ogne anno ala chie sa di roma.ma ela tenuto noue anni e piu. Onde noi sopra le dette cose e molte altre, e de trapassamenti auendo prouedimento e diliberagioni co nostri frati e col sagro concilio che conciosia cosa che noi dengni regnamo Interra la nocte di Ihu Xpo e a noi inpersona di piero sia stato detto cio che voi leghera in terra sara legato in cielo.ecio che vi scioglera. interra sara sciolto in cielo. Il detto prencipe, ilquale alonperio e arengno e a tutte dignita, e onori se cotanto e mostrato e renduto non dengno ilquale per sue niquitadi ochacciato da dio che non rengni ne inperi. Mostriamo e dinunziamo lui esser legato ne suoi peccati. esser punito e rimosso da dio dongne dionitadi e onori, e percio non dimeno per questa sentenza si nel priniamo e tagliamo asoluendo e diliberando tutte da ongne saramento disedaltade e di conpagnia che sossero te nuti allui per la papale attoritade. & vetiamo fermamente che nessuno da ora innanzi inteda nedubisca lui come Re ne come imperadore, e sentenziamo infino adora tutti quegli che faranno allui come Re o inperadore, daranno consiglio oda-

suto

iuto offauore sarano iscomunicati che veramente aquali aptiene laletione dellomperio allegeran liberamente altro pdicessore e noi cosiglio di nostri frati prouederanno de Regno di nouello siccome noi prouederemo chessi conuenga...

Federica de la per la gratia di dio imperadore de roma ni e semp delomperio acrescitore. Re di gerusale e di cicilia.a tutti li prencipi ditalia. auengna che noi crediamo, &c.

Q VESTA, che F.mando à Prencipi ditalia dopo altrila fententia contra lui mostrando che non vaglia. & Vn'altra che mando ad Alexandro re di scozia, scusandoss. & che la sententia era nulla, come diceuano le possille in quel testo, laqual lettera incominciaua, premesse le salute, Leuate intorno li vostri occhi & c. non mi e parso mandarui, alcune parole per la lingua ho bennotato. Di questa prima sa Ricordano mentione, quelle prime parole citando. & di tal materia si vede vn libro, intitolato, Querimonia Friderici I I. & c.

Y 2 TVTTE



endilo

fer-

20%-

la die

mele

prove

make

mos de

glera. Jungefrato

and da constant da da constant da constant

TVTTE QVESTE cose erano M. Vincentio in bn fragmento di libro antichis. anch'esso fragmentato, come vedete, in piu luoghi. trouato in Mantona dal S. Gio. Francesco Pusterla Mantouano. ben litterato giouane, co diligente. Nella trăscritione delle quali carte rappresentato bo quella orto grafia tutto pieno. se no in cio che io ho straccurato di porrePun ti, per ognisorte di distintione, sicome quasi sempre quiui. ben che non sempre doue sarebbero bisognati, co doue non sarebbero, qualcheuolta.tanto lascina forse co soluta, o non curante estata di tali cose l'antichita. Voi trouerrete spessissimo due, o piu parole, come in vna poste. gl'articoli quasi sempre con la loro parola congiunti. ma non forse del tutto senza ragione. Alcuni segni di croce nella margine vederete di questo libro. segni o della irreparabile corruptione diquelli luoghi, o della inscietia mia.ancora non gl'ho potuti cosiderare ben tutti quanti. Otra lasciato n'ho forse molti. Corrette pochissime parole: ma manifeste altre lasciate nella loro scorrettione. Leg gerete pur quiui in margine alcune piccole cose, quasi come à viaggio, scobiccherate; parte a contemplatione vostra; parte, secondo l'usanza mia, à mia.ma voi credete a vostro modo. en vi ridete pure di queste nostre intempestive sapientie. Io conosco esser vero quel che Epi Eteto diquella camicia dice, che, Vltima ci cauiamo. Ancora il vostro Tacito l'acconsente.

Pour

942,

er Hebb laj.lien

G' Forte







Pour plus grande commodité nous auons reduit à la fin, les annotations qui estoyent au marge, le tout par ordre: excepté quelques vnes, que nous auons mis à la fin de celles cy pour les auoir trounces ainsi en l'exéplaire, gardant tousiours le mesme orthographe qu'auons trouné. Le croy que D. signifie Dante, P. Petrar que, B. Boccace, J, insrà, S. suprà, q. quasi f. forse. Le reste s'entendra aisement par ceux qui ont versé en vostre langue.

Ausarsi] Aus Carsi. D.j. per vsare lequali tu possi ausare. et, si rsi. per, exerciti. et, Riu. I sare saramenti, rinouare. Vsato, pratico. Non abbisogna neuna cosa de suori de sel Abisognare. B.j. Abbisognamento. Euori da se. B. inse, et suori di se. Epicteto. nel principio.

Optima & molto innorata] Aurea, j. innorato.q. Exaltato, magnificato. Si di-lecta nella iustitia] Nella, q. sempre. Guit. Qualunq. si dilecta introppo dire. Permutatione] mutatione. D. B. Permutare, j. Permutare, rimuouere. Retade & Reta] q. reitade, da reo. piu volte in questo libro. vna, nel B. nel laber. Malitia] malattia, malore. S. j. sono malitie nelluomo. arte, astutia, Per contastare à prencipi delancemineiata maluta. tri-sitia, & cattinita, Per che non si tempera mai di neuna malitia chi si sente paurosa & c. &, trapassamenti dellumana malitia. Benedetto] selice, nlorioso. P. Benedetto il giorna. j. Christo benedetto, che poco auati, Dominedio Glorioso, et ecceljo, disso. Dinanzi] per, innavi.

Ceterare] spesso nel Driad.B. ceteratois. Assalisce] intraprende. voce tralasciate rfate inaltra fignificatione, come diforto, Graue Za di costuri, per, Granita. Temporale, per, 9 tempo, o stagione. Compl-stone, daltra cosa ancora che dell'huomo. Grandissima cosa] Superlatmo di questo scrittore, non di piu forza ch' el positino insimili locutioni. Come quelli, Molto bellistimo exc.nell Ant. No.c' e hoggi ancor si seriue taluolta.j. er opandistimi huomini. er Hebbe si grandissima paura. Nel laber e grandiss. parte di belle Za. Lieue cosa] ficile.j. lieuemente.B. leg giermente. per contr. Graue, Forte.j, Non è liene cofa, ante e molto forte, & Forte semétia et Hauea falle gran couenenZe, & for: : &, Non e la piu graue cosa che la con timen a. D. Forte cosa à pensar. Ben che f. in altro significato si dica di sotto, Piu nobile o sorte virtude, ex, Forte dilettamento. Viene meno] manca.j. B Venir meno della sita sede 12 ere. Apexrocalia] nella stamp. Pleonasmon. Giullare] Franco. No.q. giucolari. 7. a giullari er alli buffoni. Vedi nella Rhet. Isuergognate] D. cr 7. se isuergogna-Acconci a cadere] j. Acconci a grandisimi futti , Ce. Co , Acconciar nell'animo. B.acconci a credere. Debito modo] Janza prepof. come di fotto, Mezzo modo, cz, De m. To modo, per Me Tanamente. Per sito arbitrio ] 7.11 feruo ha accusato per suo arbitrio colai. er, Trasmutare l'imperio a suo erbitrio, er, in quella parte a suo arbitrio i luoghi fare. B. con piu colorato arbierio. Naue tempestosa ] che tempesta. come, Dilettosa cosa, che diletta. Facce] per, facci. come Ame, & cento altri in questo libro. onel Driad. o Mor. Perignoranza, per non sapere] come j. Tosto incontanente. 15 Matuttauia] per Tuttauia. Tertull.nel medesimo modo vsa, ben che rado, Sed tamen. Hominibus emm licet in euangelio intelligendi incrementa facientibus disputet , sed tamen or ipfe, Jc. Tale e quello ne Sommary, Si come gl'Vberti, per, Come, come anco il Franc. Nel Driad. Vedes: ancora co nel Philostr. Si che faro ? per, Che. Si forte. pro, Forte, Ter-Vscimento] rinseita. j. L'uscita. come, Tristarsi: er Seruerai, per Offeruerai. Nemica] negatina per abbondan (a.come hanno anco i Fran (. P.B. altri. Auere o tefauro] P.come l'auaro, ch'en cercare hauere. j. Cantare, per canto. &, Saucre, Gratiofo secondola veritade] Franco, Secondo il vero. Al vero. Secondo volontade. Infer- 17 mi di quetta infermitade] Catul. Hunc habet morbum. Aschy.nel Promet. insi 78- 18 7 19 rieginidi sornua. Furto] f. per, Venere, come i Latini. Et di che fortezza] +

1272

122 122

yute;

acfie

Scr. dico, che. come nella stap. Secondamente] D. Franco Sacchetti altri ancora. Po-19 ne luomo in mala nominanza] fama.D.j. Porre in lode.P. Porre in pace. Per sen-no, & per iscaltrimento] Driad. Et se sara si scalterito en saggio j. spesseucle. Hab-biendo] Habbo. D.j. la temen a cabbo erc. Grande surore] la finita di questa parola Grande, che pare che q sempre in pronuntiando si lasci, ha in se potentiata for Za come di sotto in altri exempli e sempre scritta, per che f. si pronunty. & in D. qualche volta si vede . come, Del grande pu Zo. Ne affente dalla medefima natura par che sia quello ch'è disetto, Di quello peccato, er di quello tradimento, non folamente nella finita di quella parola, ma anco nella dilogia.B. & quiui quello piacere, quella allegrezza. & c. es fermamente fa magnificenza, come altrone pin diftesamente. Fare ardimenti] Mostrare ardiri. Senni] sensi.j.per, virtu, bonta. & e senno ne giouani la vergogna. Disetta] per, si disetta. per contr. Inuecci iarsi, Sedersi: Tali son quelli Vergognare, Lametare & c., Bagnare, Rallegrare, Ricordare, Muonere, per muonersi, exercitarsi. & sim. per tutto. Ma in quanto lo gusto e v no tacto basta la dilectatione in lui] queste parole mancono nello stamp. Adunque sanno castira sie excesso] in marg.era riposto la medesima parola, sanno, nello stamp. non se-21 guitano le parole come qui. Incasto] come, imbonitas, incriminatio, infederatus. Tertull. Distruggitore] D. Distruggitore di se er di sue case, j.in distruggimento de Re. Della 22 institia distruggimento &c. Contento a se] per se. . Buono a se. . Quella cosa che tu ai, a te non la serbare. B. guardare a se. E vsanza] si vede per esperienza, per, consuetudine.j. per lo tempo d'usanza.cioe, rso, er consuetudine. Come altroue, e er che lusanza di queste, cioe l'ujo. e, Infino che non ti venga in vfanza.cioe affurfatione e costume.V fata di ben fare, è detto ancora, per. vfan a. e., Sopra l'ufan a, oltre alcosueto. V fan a, per, pratica. V fare, per exer citarsi. Per chel ben parlare e tutto dato allusanza. er , Sanza resare non poe essere alcun bel parlatore.per, Conucrsatione. che sutto è vno alla fine, Tanto piu sara scernito & auuto in dispregio e cacciato dalle sanze de buoni. Grandi spese] Opportune bene impiegate buone. Bonaritade] Virtu J. Abbracceremo le tue bontade: & Bonitade, Bonita, Bontadofo. noi, bonario.i fran ? Bonaerete. Nobilita di sangue] cosi D. Gentile ? ? P. Trarrea 24 buon fine] condurre, menare, tirare, D. Vengnati voglia di trarreti auanti. J. Che si puo trarre a due intendimenti. Tirare per, mantenere j, Firar lodio innan li fino a sangue e a morte.come Tacito credo che vsi il medesimo verbo. Per, cauare.D. er di suor trasse la lingua.P.come d'asse si trae. Vsa disotto, come il latino, Atrarre a spergiuri. Et e pigro disa-re] P. pigro in ancoued reccio e, Non sa. Celato] celatamente, aperto, &, Brieuemen-te, & manisesto. & sim. per tutto. Tiene bene lengiurie, ma dispregiale] ser. come nello stamp. on tiene bene a mente. se gia questa locutione non fusse perfetta.j. o meglio firitiene per, siritiene à mente, tale e quello, Per essemplo dellonnipotente. Co. Ponitori, rous 9:ras. Co f. quello, Et hanno l'appostolico per niente. Tardo e graue] D. Occhi tardi e grani. Conciosia cosa che non sieno] cioe, Non essendo come disotto. es, concio sia cosa che possia cioe, sontutto che psi. Caina ] si cauna cioe raguna in marg.
parena scritto, anna. Nello stamp manca, [vintra colui caina es lo magnifico.] Non ireuole.] come, f. Noamici, Non institia, lo non sapere, i non constanti, i non vicini. er sim. Comunale.] Univers le f. comunalbene. per, comune, er Comunalmente.per lordinario, er comunemente. Innoc.incomunalmente. B. comunal mela. Tratteuole.] trattofo, piaceuole.come ireuole &c. Agresto]runido. agresto B. Zyento. Grandi discessi Nello stamp. Et mostrasi distendersi piu el e non e intral dispregiatore e lumile, lo quale cela lo bene che in lui co menoualo. Quando elli si corica, o quando elli si leuano ] Num.fing.col plur. 3. che non ae conosimento col vicino e non vicini. co , De danni riceuuto. Driad. Molte altre cose a te si serba a vantano. en nel Mor. spesso, ma di questo altroue, e con 28 altri esempli. Et colui che la paura] erenello samp er anche tal fiata colui che ha + paura. O la rergogna e s'nno negl'adolescenti. O non e sconueneuole nelli garzoni senno. Sommaramente J. sommamente. B. Disgualliaro J. le due. II. 2930 per ingenuita. 31 9 sempre come i frant. da questo f. è il nostro voc. Squaiato. Esgalement. Ha in segnoría] potere. Nelle Ballate. 10 mi rimango in fignoria di lui. Fanno l'huemo manifesto] D.la tua loquela ti fa mantifilo.locut.ferittural. Loquale e in ogni parte la douelli e. nello stamp.loquale laoue, sia si va pure in alto esc. Tale huomo sug-ge] non seguita, per che alcune carte mancauano. Merita vertudi] glorie, potentia, s.

per lamore di dio e de la sua santa virtute. &, Considiamo noi nel sourano giudice, & in sua

fine, i
me ar
siene.
GuesMend.
Kel mo.
15,00 m
per Vena
a quel,f
municar
re detto
re per la
fe sitron

per le p

R. Turk Milain

mutar

400

do di Ep

Vertude. Et hanno natura] D. o han natura. Costume. j. & quelli che hanno costume di fiera. Superbio] Nel Driad. son molte voci sim. L'agginutione e sottratione di vna 32 lestera, o piu fara er nel princ. e nel melo della parola er nel fine. L'aggiunt.nel fine, come, Epicury non fendo per, Epicurei. E in i.permutado. Gradio, Rifuggio erc. La fottrat.come, Necessare, Alexandra, Province, Ingiure. L'aggiunt. nel princ. ancora che Vocale sia avanti.come, isconfitto. Ricord. Ismouente, Istando, Agrato, Apiacere, Apensamento, Auantaggio, Acadere in acconcio, Acompiere, Afeguitore. La fottrat. come Talia, Brobbrio, Rauere, Legere, per, eleggere L'aggiuntione nel meZo, come Abrasciare Procedendo s. Vengendo f. Cortisgiano, & sim. anco in Franco. Tracoitato, Agnaito. Disposto. per, deposto. Ricord. La sottrat.come saramento, sempicemente, Tranquilita come anco nella Rhet.in altre parole si vede leuata la 1. Laggiuntione di pin lettere nel princ.f.fia questa. Desubito, dal latino antico, Permutare, Permutationi, Adepiere.per, empiere. Prefalmista, Proguardare, Prouedere, da, Prospicere, Deli berare, per, liberare, dal frant. Nel meto.come, f. Alpostuto, Mettolane, Allaperfine, dal frant Franco Sacch. Nel fine, Bonaritade o sim la fottrat nel princ come, scuno, per, ciascuno fermare, per, offermare.come anco nel Dried. Nanti per Innanti non Porca, per, non Importa. Fassi, per, Confassi, conwiene.Fa hauere patietia, dicono alcuni, se gia no e corrotta voce dal fraz. Tali son queiii. Colta, Giura, Refia, Giunzo, & del B. Sanguinita, Bracciare nella Ruffian. Bructare D. Operarfi.laber. Mandameto B. Madare, Mandatore noi madato i fenZa fua Madata. Chiamare, per exclamare. Nel meZo.come, Infertade, Santade. Il B. Sáta. co le nostre donne. Parcipare. V bisca, se Participa re, or rbidifea no dee dire. Nel fine.come, Pro, Cre, Sie, Die Ge. Delibero, per, liberato. Vendica, per Vendicata. B. Ricorre, per, Ricorrere, Alcun le sogliono.per, alcuni.se pero s'ha à deserre tanto a quel, ch'è scritto, nel P. ne sono diquesti finiri tronchi, ma e forte siultitia volere insegnare pronuntiare il verso con la scrittura anti. f tutto i harcbbe à pronuntiare come altroue credo haueredetto, o vi diro. Liquali e grauicosa] Nello stamp. con liquali egraue cosa auiue- + repero che hanno coc. Calzari] B.No. Viuere per vita] cioe, in vita il vi- 3: ne per la pin nobile vita che e in lui che vuol dire, la pin nobile vita ch'e nell'huomo come dif- 34 fe altrone. Angelici, o diuini] onde coffumi angelici, Volto angelicato, nelle Rim.ant. Sopra l'usanza] P. sopra'l mortal corso. Tacto, vitra mortale mo- 3 9 Angelificato. Tert. dam.j .... Nelle parti di meridie ] 8.No. j. nelle parti d'africa erc. Di corrono + per le pasture] P. discorredo il piano. er nel Lab. Salleggono per gratia daltro] nello ftamp che egli eleggono per gratia d'altrui f.fi legono per gratia d'altri. Legere per eleggere. Ricord. cotasso sue grade in legere Re de Rom. Come giacere & .] Tert. de Pudicitia, 36 Masculor. comubitores appella questi tali. Vieuia] subno donde noi sper Viniena. Ma 37 mutare vsanza e graue cosa] nello stamp. Forte cosa e pero mutare vsanza. Et tali altri]certi altri.come noi, Tal'uno. Caendo] hoggi voce rurestre. Abillo di desiderij D. Abifo dell'eterno configlio. Danide. Efchilo. Luno laltro lo terzo] cef. nel 4t princ, i greci rono ancor quel reiror senta hauere Primamente posto, & Secondamente.come Sophocle nel princ.del Philottete &c. Del ] per di.non mi ricordo d'altro exemplo. Studioso del loro buono stato] fludiosus. J. Chente potra effere il nostro studio verso di te. er, Auegna che d'animo er di studio fue tutto forte. er, 8 uono huomo, er studioso officiale. studio sa sollicitudine findsossi pass. B. Confortata] fortificata, afforcata. Davide. Luca. Paulo. prosp. Aquitana. Confortat & erigit operantem. 7.00 molto si ne conforta lo stomaco a sinaltire. Nati da vn priucipio ] B.nellaGhism. Duna radice ] D.d'una radice nacqui. 43 Partiti] diuisi D. Per ch'io parts cosi giunte persone, Partito porto il mio cerebro. j. dall'numanitade parsito del tutto. , Parti da me, per, discosta, o, Partito or rimosso da me. P.mi diparte.cioe sirompe. J. Partite sementie, differenti. Per donamento] pare vna parola sola, & d'altra fignif.non fan a qualche elegantia. Come il B. Prospere, & in quiete.laquale variatione or inconcordanta fa parere contrarieta il che non si parrebbe se hauesse, concordando, Duiete, detto, ma de quesse variatione er altre, ampiamète ne libri dell'Elocutione sopra quel mo do di Epicarmo. Tale è quello pur del B. Per dono, cioe in dono, come qui. Donamento ] 7. Perdonamento. Ma l'amore di giesuxpo dee passare l'amore del padre] vedi Terini.de Carne Christi. Bisogno e] j. fa bisogno. er, è bisogno. P. e bisogno ch'io dica. Si diletta in fe steffo] Catul. Tam gaudei in fe.o come. s. er laber. Et nella virtu, er ne nativitade. Che le loro opere inperpetua memoria] supp.rimanghino, come nel- +

古れるる

le jour

47.15-

diamemerie] for
music

fees. 4

mo-

la stamp. La vita del corpo] come il cuor del reire, nella historia di Barlaim. Accattare] D. piu biassimo accatta. Verbo frequente in questo libro. Accio chelli viuesse si solo] cioè, per hauere a viuer solo. B. no. con ella Thes. Per li suoi vicini & per li suoi + a mici] vicini in propingua parte d'amicitia. Et li allecti i virtuossi] ser eletti virtuossi come nella stamp. Vita dilettosa] si dilettosa gloria. D. Dilettoso monte. B. dilettose donne.

Della piu nobile virtude laquale e in noi, laquale naturalmente ] Questi relation m desimi cosi accosto che ha vsato anco Ricord. er il B. nelle no credo in Ser Coapp. vsanano come forse semplici parlatori gl'antichi. j. Et le terre 👽 le genti del suo regno, il quale aspet taua al patrimonio di S.Piero, ilquale egli tenea in fio. Per contrario fi trouerra questo Relatiuo solo, seruente à due cose.come, Ma è saticoso, et conviensi sure et con senno, et con forte Za, lequali haver non si possono. coc. se gia non intendessimo nel lequali, mes to vosulu. lequali cose, come in Ritenere, ritenere a mente & sim.come vedrete. Et Relatino suiato & che nonrisiede nel suo luogo, o officio, si truoua ancora, ilquale ha forza di quella arctica parola, Essi, o Esso, che quasi in vele di Relatino, vsa il B. souente, & con tanta magnificenza : spiccando & dispartendo in vn certo modo il concetto, & tutto quello intero, si come à vna parola composta vedi imo auvenire. L'exemplo di questo sia questo del laber lequali poi che le loro persone, & le loro camere Oc. Ancora la medesima parola reiterauano. 3. A render gratie adio per li benefici, liqua li l'uomo ha riceunti da dio o quello, Et percio ben disse Anaxagora, loquale disse. E, Non sie troppo scarso, or non sie troppo spendeuole : or, Conciosia cosa che riccuere beneficio sia agenole cofa. Reiteransi ben qualche volta con eleganta er energia.come nel lab. le mi lagrime che multiplichero, multiplicherano ogni vina in mille.er, Alcuna limosina facci, er sacci dire alcuna messa o, Inquanto pun, fa che allei nel tuo parlare lei medesima mostri, o similmente la mofiri ad altrui. Per contrario, ve non fanza qualche gratia per la breuita, fu la rimossa, el desetto della parola, la doue dice, Ma hauere smo a qui detto della presente nouella voglio che bassi, 😅 à coloro riuolgermi. co tale e f. quello, nel primo della No. del Re di Cipri, per che concio sia cosa che le buone sempre possan giouare esc. hauendo detto molto disopra, Vna parola molte volte per accidente non che exproposito. Supprema felicita.] la g minatione di quella lettera pare che facci non so che di grande Za & euiden Za, infistedouisi, er impentandouisi, per dir coft. per vna cotal disfonia. Tacito, supprema clarissimorum virorum necessitates. Soprapo-

55 sto] anteposso. E degna cosa] per, & degno. P. & e ben degno. Potente ad am56 monire] P. Possente a rischiarare. Ponitore della legge] nome sciolto dal com57 posso, Legislatore, non senza magnificenza. Phaler. S. Ponitore, associate magnificenza. Phaler. S. Ponitore, associate mente. La verira ha
58 faccia di bugia.] D. vero, ch' ha faccia di menzogna. Neuno prode huomo &c.]
Turpe est &c. Venire] per Auenire. Ter. iandudum venissent. Cypr. Tert. Se altri. come,
59 Auenire, per, convenire, & per, abbatters, nel B. Ponimente] spone mente. come. S.
52 granicosa. Quella cosa intelaquale si puote. Disdotto termo. Constringi

1. granicosa. Quella cosa înte laquale si puote. Dissotto fermo. Constringi li tuoi desiderij] j. Constringer lira, & l'odio.constringere le cupiditati, e le lussurie, & allargare i matrimonij. &, Ristrignere le niquitadi de nostri rubelli. Manuca] D. manduca j. Manicari, B. manicaretto. Nonti riprenda neuno huomo sicome asproe e non ti dispregi sicome vile] γλαφυροι από της σωθουίας. Cosa da riprendere si e in poco ridere] f.per poco. La tua voce sia senza gridare] come

laber il loro amari, per amoramenti. bafciari, abbracciari, parlari, fallire, per fallo. Ac. Senza fesquitic. Dee niuno huomo] B. dee niuno hauer marauiglia, come quelli, v. nistiut tu rago. 7. venisti tu Cassere, &, Molto sempie il corpo. che hanno alquanto dell'hiperbato. Ne altro alcuno. A sim.nel. B. A. Per la meta diletto di quello. Nelle Ball. Per quella intera fide, che io gli porto, iddio che queste vede. Il che in vna parola sola pare anco auenir, non senza qualche grande? La, Hatti la sortuna tanto di gratia data. Dolse a ancora, come, Et enne olire ad ogni altra sauia diuenuta. A se Ne honne constentia. A quello, Mosse le penne sue, a ventilonne. Parole acerbe] grani terribili. Questo gigante e di natura acerbo. I. Non sue acerbo. Per, scarso. auaro de beni che tu hai non sia acerbo ad altrui. Caccia date li tuoi vitis I. Ho cacciato da dio, cioe scomunicato. L. caccia via la paura. Do cacciata dal ciel gente.

Non sia troppo acerbo riprenditore &c. ] Euripide. Persio. Intal misura] intal maniera. Monile] s.per ammonibile. docibile. Tert. prasso est dominica menela. Intendere lossicio non sie negligente, ] & poco appresso. Non paie
+ isactore. Perseuero] perseuerante. da, perseuerare. onde, seuero. Et nella vista &c.

62 nel volto ] fivita. Opposito] B. metterst all'opposito. Porsi al contrario. Lab. Et quelle

guri alema de la manara de la m

quelle che tu sai] manca la negat. Ponimente la qualita dellanima] mess re resella considera. Apollon. B. persona molto da bene & costumato come Pindaro, ma non miricordo della parola . Ogni cofa di romore, e pianto ripieno. O, Ponete mente le carni i. penja alcuna cosa dhonesta.j. allegro porraimente le cose triste. Arnobio. Memor esto Apofolos. Vna cosa sia lo tuo giurare oc. Et se talora te mestiere de dicer + bugia] le bugie lecite qualche rolta, Herodoto. Apparecchiata pace] f. ordina- 63 ta,acconcia. Nella Rh. a colui tutte le cose diamo apparecchiate, come se debbono sare. In tutte cole] vi.fenza articolo, come i franz. v in molte altre cofe fileg zono, v fi profferinano fanta, come in questo. La smisurata prudentia] Tacito nel pr.della vita d'Agric. Enfiato] Mach. Demost. rus viadus puear. Leua le ciglia & fa grotte] rais oppos innexas.noi, aggrottare le ciglia. D.ben che inaltro sentimeto, leuai le ciglia un poco in fufo. inarcare, diffe quell'altro. Brigato] D. briga. B. brighe cittadine. j. Non simbrighi.

Commuoue altrui ] B. commossa intendesse. Commossa cittadina battaglia, co molte altre volte questo voc. Pericolosa memoria] parole, che paiono mal significanti, come quella altra, V bidire a suoi sempiternali piaceri. & sim. Molte parole fredde:o che paiono, osserverete in queste scritture, ma queste tali par che lascino quella insolentia, o non sappino poi piu di scemo, quando si parlano spesso dalle brigate, come erano forse all'hora quelli, Delente filla, erc. er, in fino al piu misero ron lino. La misurata] P. misurata allegrella. C, Misuratamente. 7 . Misurato modo, if ni suratamente. C, Esce del suo modo. 5. . . . austres, vaigustes. Alcuna cosa dumilita] punto alla latina. B. er se pure alcuna cofa se ne ricordana. altrone, Se mente di quello amore. j. appena parranno le ricche Ze alcuna cofa Ocaliquid effe. Dottimi panni ifmerati. & ornati] Salom. Sint ve- +65, fles tue fplendide. fe ben D. dice, che'l fauio non pre Za huom per vestimenta, Per che sono ornamenta: er quelche segue. Indugia la vecchiezza] la ritarda.come.f.quel, corruerit, di Catul. o fim.nofiri, i. discende il cibo. Infredda lo stomaco.B. Ceffare.per, far ceffare.

Rifatta & confortata] j. Ma dopo il mangiare il rifa, & adempielo. noi ancora, si rifarà. Pleuma ... Vsavn poco de fatica de corpo] come j. fimina, co, de fimina.

Et fa meglio smaltire] Della virtu, & valore di questa Cogniuntione per hora diro questo tanto, che taluolta è Incettiua, come nell'ultime parole del lab. o del Decam. o quando, 66 altroue diffe, Et è questo execrabile sesso erc.q.per, Oltra diquesto. Et anco non sono tanto incestine, quanto hanno fer Za d'accompagnare er dare in vn certo modo il moto alle parole er che la natura l'infegni. voi lo vedete M. Vinc. quasi in tutti i fini delle lettere che si scriuono. Vedest ancor nel verso. Et sappiate che cio chi scriuo e storio E vero. 7. Et pregoti. Regina intercidente. Et erit tanquam lignum, dice l'Hebreo. Non copula adunque in questi casi secondo la natura sua. come anco il Relatino qualche volta hauiamo mostro disopra che non fa. ma essere arctico. Taluolta per fare solo vna certa enidetia, come nel Deca, in D.qui. altrone. Troppi esempli ce ne sarieno. Il med simo su il contrario, cioe il desetto diquella, acconcio al parlar essicace, o serba sede alla scrittura per vna certa aphelia. Di che è molto vago Tert. O nel mio lab. buono assai luoghi vi sono di tal maniera. D'un solo exem. saro contento. Verbigratia, Giunța nella chiefa, o non fenta cautela bauendo riguardato per tutto, prestamente bauendo riguardato con gl'occhi chiunque r'e.mirabile energia, & per l'asyndeto, & per quella hauere il me-desimo due rolte detto. Et taluoltariserba l'ossitio suo, congiunto con rna potentia, che sa piu grane quel che si dice. De ha fortela di quello iguiged, per dir cosi.come in quel son. detto fia il giorno. Il medesimo sa il contrario, quando non vi si truoua. Come si potrebbe f. vedere in Quanta inuidia. doue la maranigliosa variatione seconda maranigliosamente l'affetto.

Imo mangiare] ima diceria. Cafa. ima valle.noi, con, sommo, l'usiamo. Profondo dello stomaco] come P fondo del cuore. s. profondo d'iniquita pelago. profondo penfamento, of sim. or, Della profonda parte del mondo. Infredda] raffredda. come m vnm. s. P. Innarro.j. Inbandigioni. Incomunalmente. Infingere. Indolersi. Inpigliare, Infor are. er nella Th. di Ser Brun. La gratia sinfor Za. Contonde il cibo] onde, confujo, cy, Di vergogna confuso. Diguale complessione] de natura simile, come à m. Pino. La terra di secca complessione. Le quali sarcolan vguer satrapassa. Ne piu vtile] Ne, per, C. Come in Barlaam antichis. opera leggo q. sempre. co nel B. spesso. co in altri cosi di versi come de profa i frant Ny ne. che i nostri scriuon qualche fiata, Ne non. come j. & il B. amora. Dogni cofa calda & fecca compleis. ] Sala l'articolo. 7. Nell arca Noe. 5. fan alo, il, Et 68; giona in quel tempo congingnerti.cy il P, cy altri, la qual particella, D I fecca, o focca P E R, non

credes

With-

où ma riem ide Ser. inter

Nunfe

ternie

rme che

matemaa

ti kas

4/Lugica a halfs of

min fa ni derdent

gelilan

afignetral.

Septipo

mie Min

into 64 m.

Lavoiala

uome da]

or almost

DETERMINE

enlising Jan. O

D. mar-

aloro.

rigrencame .

Senza

suffice to

dun Ne

eticus fide, um ford

crase size

יל אמני

14/11/25

men vi-

or gente.

NG4 284-

n paie #12 86

d E quelle

credo rachi per negligenZa, come si vede in Tere, greciZante. ". Debito modo. Nel lab. Questo non è da turbarsene poco, per, Di questo.come, Il che, per, Perilche.co., La quale, per, perlaquale. La medesima particella di Di, par che abbondi, percontrario, la done dice, Ma lasciamo stare de questo.es sim.come nelle No.noterete. Sudare & beueraggi ] Non fece la seconda parola, Verbo, o la prima, Nome simile in qual che parte à quella graisa di Xenoph. Della cui na-tura potrebbono essere quelli del P. El mele amaro, co addolcir l'assentio. co, Che mi sea lieto, e sospirar souente. Il B. ancora disse. Piu da ridere per la conclusione, che lungo di parole. E nel Phylostr. In pianti, & in sospiri & in dolendo. Nella Rh. di Brunetto. Muoue l'animo dell'uditoreà piagnere es à dolore. Torre sangue] cauare. trarre. Driad. Conserva il pretioso exemplo] regola s. Si ne consorta] per, se, spesso nel Driad. doue si nota scambiamenti di cotali lettere come in, Epicuri, es in altre ancora, come disotto. Nella Rh. massimamente de l'aper, E.come. Ma che occorre tanti esempli, en tanta schuola? Taccioli ancoraper dir come Dante, accio che tu per tene cerchi. Contiene] mantiene s. dal lat. On69 de, conteners, contegno, sene tiene. Vedere canti dolciss. I D. Vedendo il voler suo, cosim. Feder. vedendo le dolciss. parole. Cose delicate] dal lat. Delicati homines, Delicatus
Poèta. Rena pretta] sietta. da puretto. Fuoco arzente] j. Et stando con gl'occhi arzenti. Eost est oi uved dama santi sixthu. Fine] Verace, buono P. D'or sine. s,
sine virtu, er sorte, i la intera, er sine opera. Creatrice & sattore di tutte l'altre sine virtu, & sorte. j, la intera, & sine opera. Creatrice & sattore di tutte l'altre sedi ] cioe superiore à tutt'altre. sola persetta. Fattore, per, sucitive. Masc. col semineo.come Guitt. e'l B. chiamorono Guerrero, & Vincitore, la donna loro. Tibul.intendendo pur di Cerres. Omnia sint operata Deo. & Driad. Che non ne vide mai nessuno, di sopra hauendo detto, siera. Mapiupropinquamente disse il B.Tutte di verdi fronde ripieni. T., Tanto fu la letitia ch'io senti. sim.a quello disotto, Della quale humilita medesimo. Se gia non s'intendesse mès rovoiu. Tanto su, per, Talmente senti letitia.o, Intanto.o, Tanto su il piacer chio senti. Ea piacere ancora all'udito per vna cotal nouita, quando è in similitudine maschil posto, come il Casa, Quasi giudice pio. Degl'articoli siminili col nome maschio, l'esemplo sie siquesto, la papa inganando sacilmente la prima saccia di quel vocabolo. er, M. la podesta, pigliandolo no come Podestà, ma coame, potestà, ch'è semina, come dice colui.

O posto sine ] sa segia non sussi simile a quella obliquita che dice Phaler. di Thucid. Rimosso dame] si, nelle piu rimosse provincie. 75 spesso questo verbo è vsato. er dal B. ancora. Generatione di lode] rà vin. Mach. 77 molteuolte. Per la mia fede ] mediusfidius. Rendere a te gratia e lode] Lab. 77 moltenotte. I et la matte con la molt de la constanta gratia, er lode da tutte le genti. La uictoria medesima, cai hauuta tu mostri dauerla uinta] Due Accus. Hebrais. Matthe.cuius ventilabrum in manu sua nel lab piu d' vna volta. Mor. Mach. Come si debbe ambitione vsarla. & tre ancora. Liquals per auentura amore della sua corte hauendo li sbanditi, questi mandassi in exilio. Tali fon quelli, Ad rna cosa rispondendomi, mi sodissacci. j. Ma se mi torna à me la ricenda. er que-sti ancora, Et egli è il miglior del mondo da cio costui. et, Ella se n'è bene accorta ella. Per contrar. ue manca. Lab. Alquale essa, per piu sur sur sara, ha le mie lettere palesate, er con lui insteme a 99 guisa d'un becchone, schernito. &, Assai leggiermente, & con ragioni vere ti mosterrei, molto 84 essere pin gentile, che ella non è. Conoscendo & sappiendo] Terent. prudens, scient. Non pero meno] non dimeno.j. Nato à te solo ] Tert. de anima. E per nulla] Vana. we's idev. B. per niente. Pour neant. Alte operatione] P. il medef. co. Alto Dio. D. Alto Syre, Alto fato, j. Alto Re, alto costume. B. Alte millanterie. Rimane] De seguita.j. Dicio che Jaccio che. Nel B. diquesto. Buono dilettis.] douvo. à Tert. 87 familiare. j. Tu Castore della tua prosperosa auenturosa. Scianpia ] scampa.come, Scernito, per, schernito. Non darei luogo ] non cederei.lat.come, Dare manus. Dinanzi] unnanzi. s. Operare mi debbo in questo dire] Lab.poco nece sue lua
di adoperandomi. s. operare gran senni. Dirc.per, diceria, come. s. Non tu solamente] come B. Non doucus dimeno, , , Bella la pure haurem noi. O, Biasimeuole è forte a lui. P. Da la non vanno dalle parti : & sim. j. fola la tua misericordia & , Con solo la nostra famiglia. Valenti cose virtuose, che vagliono, valente. La buona gente] gl'attimati. Per te] date.P. Quanto per te si brieue intender puoss. , mediante, j. si che per te per noi 88 nel ciel si vengua. c. Alla victoria] per la vitt. D. Mia madre a seruo d'un signer mi pa

fe.B. ad ingano. j. ilquale noi coofciamo à padre e signore, A, per, în. s. finisca a quello onde heb be cominciamente. e Hauenalo riceunto alla sua gratia. Riposti in tutti li honori] B9 rimessi.B. Sopralodare] D. sopragridare. j. Noi soprateden sa. Tramessi] mandati.so-

ment

Promise of the Control of the Contro

non volume Disp

P. Pe

dogn daf is

dels a

sel Lab

naids Tir

la vita

179 meme. & Brun. nella Rb. Tacito. Intera sede] B. spesso. Intera pase, Intero amore, Intera salute, piena & intera sicuranta. Piutosto ] piu presso. Lab. Spesso. T, Quel piu di rado, & questo piu tosto. Piunico] publico. Lab. Ricord. Certo che la rimasa 20 molto meno] D. Certo non la francesca piu d'assai. Contare] Chiamare. Con piano animo] onde noi , pianamente., Che tutte cofe ci firebbe pianisime. Ne vn segno] grecamente.onde Neuno, congiun. Nel Magist. di Balaam q. sempre à quel modo.
Presentandomi ambasciata] voce Gallicana, come, Renomcia. Que] ser. Volce] per volci, come, Hauei, Potei. Dicee, Hauee &c. Seguio, per, seguiuo &c. Taguzeranno] Fare acuto. D. fic'io si acuti. Eschilo, non vna volta, ma molte, nel 92 Prom. Lab. AguZono il defiderio alla signoria come quiui piu à lungo. Insegnamento] dottrina, come per contrario. Lab la tua buona doctrina, e liberalita. e Re nasce vna buona dottrina nelle fiziuole. Mor. No. senza hauere alcuna dottrina di medicina hauuta gia mai. I non constanti greci] B.nella No.di Tito. Connoi] E.P. 3. Contrada] parola nelle No. rfatis De to non tanto] frail To, fine d'ma carta, e'l Non, princ, d'altra mancaua carte. Conuenenze] j, Per conuenenza del papa, er, il conuenente. Brun. mancaua carte. Conuenenze] 1, Per conuenenza aci papa, & ir conuenence. Erun.

mella Rh. Io mi so ben] egomet. B. to mi son Cui] per, a cui. cosi. J. l. ni. Voi, Noi. Por si

pella Rh. Io mi so ben] egomet. B. to mi son Cui] per, a cui. cosi. J. l. ni. Voi, Noi. Por si

1 lode] atribuirs. apporss. Lab. Contradiato] noi, contradio. Essuto] suto. Lab.

94

Noi ancora. Perseguitare lingiurie] persegui. J. per, imitare. La ragione et son Canzon chi

11 ihonori] ratio. con la qual roce hă f. qualche affinita quelli, Et sa ragione et s. Canzon chi

12 una ragione. Consigliaramente] B. Piu cupido, che consigliato. Restituito & perdonato] No. perdonare rno. J. Maniera] per, natura. Brun. nella Rh. Onde, ma
miere manieroso.

Altrel some scripte i. L. in S. convertendo i. Come io hauesse P. Sio niere, manieroso. Altre] f come, scripte. 3.1, in E, convertendo. 7, Come io hauesse P. S'io eredesse. Lab. Verili. 7. sofferente voi. come erano i plur, anticam. D hoggi si pronuntiano per il pin. Tali son quelli, Diece, Volce, per volci. Dicce, Desubito, Prencipi, Segnori, da, seniores. Lab. Le pianete. J. Se puote, per, si. Per contr. Anicessore, Malinoglen a, Intercidente, Diligiere, Pricisamente. altri, in questo lib. er nella Th. Ain E. Erbitrio. Per contr. Assempro, Requia, Fedaltade, Piata, Spandendo i nostri teseri con la latitudine, alla Dorica. O, in I. Disti-nore.come anco nel Driad. Per contr. Manosessato, Manosesso, V. in E. Presentione. O, in A. Affentioni, Afferwande, o, quello, Mottrata i'ho in affei cofe coc. Per contr. Militory. Lab. V, in O. Vitoperio. E, in A. Sanatori. I, in V. Dustruzgimento. of Rubello. E, in I, or I, in O, in vna voce, PritolenZa che anco il B. vsa. Suo sauio boggi ancora si dice. Etrichegendo Tullio] Malatino, dicena vna postilla nel Lab. avanolus 901. Di questi assai nel B. il che reniua per la lungh Za de Periodi, che à quei primi piaceua, & piace a quelli ancora, che non hanno l'habito dell'arte, cioe il buono stile onde nella stessura de periodi. fi scordanano qual che volta del princ.come Demetr.afferma che aniene. O però molti ne reggiamo cominciare per vna via, or per altra riuscire. Apollonio. Et questo ancora per vna cer-ta mala compositura diparole, or insuscatione, come è siquella del B. fra molte altre, Tra queste, rna, che piu notabile, che alcuna dell'altre, alparer fuo, negli ride, e cio fu e c. fe gia alcuno non rolesse pur intendere, che è piu. Ma la consuctudine, riceuitrice di tutto, sa che piu presto si notino simili modi, che si biasimino. Thucid ce ne farebbe sorse side. Tevno & solo]
D.io solo vno. B. quella vna er sola. Examinando te] partic che vsa molte volte. D. Dio permettente. B. aintantemi la dinina gratia. Siricordasse] sisse permettente. B. aintantemi la dinina gratia. Siricordasse] sisse si cordasse per con e quanto il tempo si ricorda. Illuogo de piati.] sirum. Officio allui ] 103
Infinsus. Dare perdono] si sarperdonança. Hodio] L'H, dal Erançbenche

1. Hibondan A. Hornare. + Stado lontano. Sparto nome] publico. P. s. Scusato 105
J. Hibondan A. Hornare. + Stado lontano. Non deliberato & volonter.] abondogni pericolo] noi, Mi scusa la talcosa. Non deliberato & volonter.] abonda f la neg. Operar senno] B. farai gran senne. Fuori della memoria] i. suori della sua mente. D. mi tira suor della mia mente. Voi lapponete] come noi ancora en nel Lab. Riposti & nascoss] P. o riposto mio bene noi nel med senso. Della lun-22 della ve itade] B.la ina estimatione è di gran lunga di lungi dalla verita. 7, allunga-to di d'univado. Oc. Conu ritie] riuglie non, come s'rsa, Le parole in vento conucrite. Ti rimembr ] P.non ti rimembri. Rimondarsi nel bagno] D. rimondo qui la vitaria Coral nimico] capitale, nelle Rim.ant. Conducere] D.B. Producere Riducere. & sim. D.3. Dicere. & altri Latin.come, Ledito, Meridie, Adolescenti, o dal Lat.

Permanga. Perscriuere. Driad. Crosso animo] j. noi, sar grosso. Tostamente] 110.

D. Te & me tostamente. T. piu tosto. Nulla persona nuna trito. Pesati costumi] 111.

and in the second secon

in Hari nie] Cal. rima,cai

lidran is

n aces. nio. Tá

in or green a signature of the law server of the

Valorosi. Peso, Pondus, anco à lat. No. Pesato huomo nel Philost. Non sono ia tra Greci di men peso. Lab.cose di niuno peso. & sim. Promouitore de nostri tatti] accresiitore. da, romouere.j.e voc. hoggi imperatorio. Stando giouane] j. stando sauio, es virtuofo. alla francesca, Nell Hynno della morte, comme essans vrais ensans, er disciples de Christ. No. ancera in quel luogo, estans, che pare abondi.come in quel del Lab. Che io, suo fedelissimo serui dore essendo, ad essa peruenga ma quiui ha forza di quello, che noi diciamo, come veri figliuoli, Anzi] piu presto. P.ch'io roglio anzi per lei. Non come da huomo] f.fen a,da,per che risponda al piu vicino, se bene mi pare hauere vn'altro sim. modo.

Vantaggiare] superare. Non strano dallui ] Lab. Nuoue cose, & assai dalle presenti strane. Loc. di Tert. Ancora nelle No. Cose tutte strane da ordinato, & costumato huomo. Scaduta, & vile] Lab. Cosi scaduto.noi, in altro. come. 5, Cose che sono scorse, e ca-113+ dute. Cr, Caduta & dissoluta, disse il B. Caduta è la tuaglo. il P. Soddutto] come, soppel-114+ lito. Tu castore lo mutaiti. Mercato] forum. Accio che douei volere. 115 Latua cagione] come, la tua merce es c. Grande & alto animo] con la suyxosod. B. qualunq. alto animo di qualunq. huomo altroue à lungo. Lequali prouate co-fe] 7, prouati affai alla tua segnoria. & Br. nella Rh. nel si. Ma per molti alti grandico de la luni.

diss.] altri.o, àsuod.come s. Chiamata & addom.] Chiamare non come s, per, efclamare. Per te per noi] med. parole, non med. significantia. zaessiliquos hoyos. Madre e siglia] P. Madre, figliuola. In questo verso si come vi si dee metter piu tempo, per conseguire la dulcedine di quella sincrusi, a nostri antichi samiliare, amica alla natura, osseruata non vna volta,ma molte da Verg. Oc. cosi si douerrebbe nel verso, pronuntiare, non solamente scriuere, la parola tutta intera: mettendo poi manco tempo nell'altre sillabe susse. quenti, massime quando qualche affetto vi concorre, o imitatione. Verbigratia quello di Feo Belcari, L'arcangiol Raffuello fura la rete beneche non tanto mi piacerebbe in questo luogo, quanto in quello, doue insieme con la parola, viene come intaccata & aombrata l'intelligensia.come, se dicessimo, Di secol, noi sperassin riuedere.co non, Di secoli.ma moli altri esempli ci sono, che sono migliori di questi. Di que cha fatto far questo lauorio] o, l'oltime.z.lettere, vna fillaba.non curando l'vnisonità, come poco di s. o, verso Hypermetro, come al-

121 cuno ne Danti scritti et altroue. come hannolo anco i latini esc. Cogere Jenza l. per rac-122 corre B. per frutto cogliere . j. Ricolta lira, Pigino, Tragliatri. esc. Per lettera] serio-122 corre.B.perfrutto cogliere.j. Ricolta lira, Pigino, Tragliatri. erc. Per lettera] ferio-famente all'hora. hoggi in burla. come è d'ogni cosa il rouescio. er la consuetudine muta anco de rocaboli i costumi. & danno loro altri odori. O pure è detto hoggi per beffare gl'buomini di villa,poi che in villa par che sia restato tal detto. Ma di questi discorsi in altro luogo. regola, dottrina, q. u. 900 . odos, via & ratio. (ic. ratione & arte distinguere. us 900 u. 75xvy. Perion. Laici]idioti. Ricor. in pr. Sapiencia]c.per t, come nell'ant fir. lat. 7. innan

o mi cati mon fe, mai fe, mai

E.gus tic Mi

to] d

+ ci,exc. Certi vtili che fiori]credo manchi vn,piu presto,o sim. Piacente]D.J. Rite-123 nere] tenere a mête.pregnate verbo.come, Allegare. Fr. et f. Piu, per, piu oltre. Piu nelle intrin-123 Nere stenere a mete pregnate verbottome, Ausgareter et st. I. rusper, più olire e in neue intrinfeche trapassato. & quel, Mai, j. per, Mai più. La locut. ancora si vedera qualche volta tale.
come è quella della postilla della lett. al Re di ScoZ. & nelle No. Quindi fatto venire bare. &
tali surono alla maniera di Thucid. Beli ] Beli occhi. B. sorse per più dolce Za, non osfante
124 che delle ll. sia dolcis la risonan Za. Appellati a consigli ] P. à lagrimar l'appella.

Di sapere ] per De, dee. Liquali ti voliono ] s. ti volio eo. Vn modo
dornar parole, che sappella. . . . ] è waraqoeà. Phal. Ytalia dissormata ] desirmatam civitatem, disse civ. i Dampuato ] i condampuato colle sorte.

ta] desormatam civitatem, disse Cic.j. Dampnato] j.condampnato. cosi le scritt. ant.

+ lat. Sil Com ant. di D. Nel Lab. scruptinio, da, scruptari, come, auctumnus Sc. Irrection + dellarti . Per inanti] per l'auenire. Disalta] rant se fault. Quando si compie vn detto] diarosar. Il partire] f. patire. Pacifico ti mostri alli amici, & aspro, &c.] Pindar. Quando atempo. e. Fran ... Parersi] apparire. D. Qui si parra, j secondo che pare nelle sue lettere, da Apparere, Lab. Per pui bella apparere nel conspetto delle huomini. Sicome adunque noi, Comparire, diciamo, per Apparire bello. cosi Pare-

re, Tert, per Comparire innanzi. De Resurr. Carnis. Næilla beatissima & gloriosiss. que potest 127 apud Ciristum dominum parère debito tanto & Posa, & Possa] poseia. Vnde eli aferma il detto suo] Phaler cita di Demost simile esemplo. Atizaua lanimo] accendeua. noi ancora. Aguzare Lab. O rason di domandar quel chadimanda] rason.da,raison.scr.adomando. Di cui ella tema adunque] la parola, che suol precedere, posta molto dopo, pare che presti vna certa grande Za al dire. Quel vero amor dunque mi guidi, disse il casa. Dunqua qual femina] Questo v ho trou ato qualche volta dren- 128 to alla parola, & cosi i ho siritto. Preso in battaglia] P. Ci veniua in dosso] adosso. sopra. nelle No. Per contr. sopra, per, Addosso. nelle med. Pose glocchi sopra la fanciul-la. Indosso, per addosso, come il B. Messogli vna catena in gola. In su la morte ti uedi. Di-uer drittamente] see. viuere. Del ben viuere. Dinanzi] prima. s.

Chasone quando pecca] Ser.garZone. et nota, come s. perdonare vno. Aren + erie] come, guadagnerie, pregherie. Veritiere] Lab. Veritiero. Et sacelti pro 129+ gerie] come, guadagnerie, pregherie. al nemico] m maccome nell'esemp, seq. Quelpiu dirado, & quelto piu tolto]
ciae, piu adazio, er, piu presto j. chel primaio si due tostamente, mal secondo piu alla distesa.

Distare] infirmare, labesactare, j. la belleza distassi extinguitur. Le ue coposte] serde vie coposte. El sigliuoli] el, per i, come s. Del tiranno, per, Di.o artic, sing.

col plur.come s. La matia] fer.malitia,o materia, per rostra materia, pa Zia.ViniZ Adomandono da noi medesimo] f.adomandiano. noi medesimo, met, come di 3. 131 o num. pl. col sing. Salimento] xx ux molti di questi nomi delle Figure erono incul-cati nelle parole del testo alcumi nella Mar. Che quella che la detta ] sir. ia, per gia, non pronuntiandolo però se non come, maiormente. or sim se bene ci sono molte cose dal francefe, co carattiri ancora. Se quel che vogliono e lecito loro &c. ] Efe'ilo. mae iaulu no discuso ind Esos. D. Che doue l'argomento della mente (peonois) i aggiugne al mal rolere, co alla poffa, Neffun riparo erc. Attena] cofi il 8. à M. Pino. er altri. er D. Albena, or lacedemona, et sim.e, in a. Irridicimento] fer fecondo la pronuncia o pure, per che gl'arsic che cofinano con la parola partecipano, in vincerto modo, della medef.natura, co suonoco pure,per che la R. colino rizore, e ol re all'altre poffente, co massime verso la N. o Line contrarie, che le transforma er nella pronunciatione, er nella ferittura? er per questo rengiamo feritto , corriu renta coc. Et non folamente per secondare la pronuntia , alterauono artico prepof.ma anco arrogenono quella medefima confon all'anteced. vocal. Verbigr. arriferuamento, erriceuere &c. apperpetuale, accus. maggia, siccome &c. Come la N. ancora, er la L. o, per piu dolcella, o, per imitarla pronuntia, nel medefimo modo vedeuafi, Annoi, dannoi, meffo ollegato er per contrario, Nonnistando, nonnosferuando erc. Ma, per che la Lalterasse, er transformaffe la N, come Illui, Colloro erc. credo venife, perche due lettere differenti, fe bene igualmente dolci, non però dolci sono vynalmente, come è numis par . arrouv. & per questo voleuono forfe, che in vn medefimo tempo non si fentisse altro, che vn suo medesimo: dicendo, co ferinendo, Illui Ce. Co rollendo, co sim. o per alterare il suono del. G. O pure per addoppiar il

dolce. come , Illetterati , per , letterati, hauenda poi detto, luici Ricord.per, dioti, come disopra. Delfato] per dal. + Rendute] credo renduto. Quelchabia] credo, quel + chaia. O inuidia inimica de buoni] di virtute. P. Soprapigliare] come s, 13 \$ Sopralodare cre. Qua] f. quando. Ogna] com Dunqua. E m. E dali le cose aentender taci amente] f.darli. Di questo elegantemente Faler. Distrinse] estimse, da, stinguere Distinguere. Neuna cosa li giouo] mente giouo. li, abonda come s. Nieme, per, non. B. come app.i lat. Nihil. Encuna cosa approdo] e,f.abonaa,o è con-iuntione molto distratta approdo, gionò. D.à gl'orbi non approda il sole. & . Tolse] per, Togliesi, & Tolse i, in E. Raddoppiamento] and industry. Adasprare] distrince 1 34 woier.P.Il der sinnaspra. Fierolo al cuore] ser. sierelo Rim. an. Al, per, n. l.s. Sola lanimo] o,anima,o,per,folamente j. e tutta la sua speranca e fola in lui. Si tolgon via] E. guasta er tolta via dalla natura. Manifesta cosa e] B. Essendo mi viuo] Par-tic Mi,me. quando è con, io, met 3. Riman che come no dessa apote Disciolto] dinenuiro. Tuoi] per, tue se non si dee sir. tuoe, come j. suoe per, sue. Detto & cominciato] per, hauendo detto. Faccenda] che sire. Far manisesta] B. sare aperto. 5. Ruuisto] come j Sauina. C. 5 pinnico B, in V. e per contrar. Protetato] 4. nome, come, il fitato 3, cominciato. Le saete di loteta] di Filoteta e, in a. Et quelle ] 1 36 f.quelli. Le graui sententie] in marg.era (Bz il trattato delle gransententie) A questi sequ.] s.a costus. Intendere] ha piu sorza, che, attendere. & e sequente nel B. per
contr. s. tiene atteso, per, intento, lanimo delluditore. Agramente] B. In poche parole
comprende molte cose] orpaniographaler. Dico non vi marauiglia] manca l'olima fillaba. Sono auanzati] Vincitori noi in altri fenfi. Auagare, acquiftare j. Pri- 1 37 ma eo] ser.primaco.co,per,10.0 pur, primaio. Sedete omai & ripolatiui agrandalio] fedete,co emfafi.e de Magistr in Pfal. Noi, percontr. Agradafio, tout a losfir. Ma fat-

Rite-000 u tule.

D.O. face

cema

eri alli serendi silvoi-serendi Vade timo] sanda] sanda]

ementante extension of the control o

back fieroo

Segui

mo]

morde

140

invent

magna

Diltri moltig

bibeal

tico in j Hanno

Diter

piero]

recchie

tori] Leuata la l. come, Moie, & & altri, & quello, Malatino. &, beli occhi del B.in que Sta Neger, piu do lee la l. solitaria, che accompagnata. Leuata, er giunta si vede j. Figiuollo: si come ancora delle confonanti, leggendo, harete visto. si che le loro regole erono mere irregularità. A grande abassamento] disprezzo. Tac, in deminutionem sui, in detrimento della sama. B. Adohomo] aduhomo. adhomo. Feder. (benche il luogo pareua scorretto) Non haueremo ouomo seguitatore. Posscia] ant. scr. anco à lat.come j. exsemplo. 138 j. afferitto. Per mia rasone auanzare] il mio satto accrescere. 3. 0, ogni ragione di 139 mala coscientia. In me in luogo sottana] f. inniun luogo. In gran parole di canpare] f. pericolo. Sentencia] c. per, t. come s. licencia, potencia, dinanci, sentencio. Dadarme] come i franz dedans, per, dans. Spezzati] tagliati à pezzi. Re-casia misericordia] B. recare a suoi piaceri. coc. Catura] per, catuna.n. in, r. 5.00 vedesi altre variationi di consonanti, come, Gonbo, Verage, Redduta, Fedire, Contradio, Diretare, Vengendo, Martidi, Auogado. Spensamento] nella Marg. R. spessamento. Ima] infima, leuata la fillaba : come in, Nilo, mbilo, e.c. Graue a parenti] graus. Lab. non sia alla tua honesta graue. noi ancora. Acade in acconcio de fare] B. in acconcio de 141 fatti nostri. &, secondo che cadena di douer fare. A concio] in concio B. j. cade in concio.da, concinnare. Quando soprastian molto] imiggin. Cosa certana] qui f. importa, chiara, er, per una cotale analogia, nobile. come s. lontano tacere, lungo. lungi, lontano. er j. salute, er chiaro amore. certo, er rerace. come, Certano, chiaro, er nobile. er Grande rua, B. per, assai. Che fan ben per lui ] f. fa. Farlo aperto] B. 5. D. Quanto per l'euangelio u'è aperto. Che piglia il pennone] q. quel, lampada tradere. + Sempresensa] Ser. sempresensa. Fauellino, o che sien mute] par che manchi nn, o, come quel, siue, in Cat. Hor. & altri. e nel B. Che, abonda. come app. i franz. Si non 146 que. Per ogni cosa. Per omnia. Vlpia. Presenza] in presenza. Rimostrare] Franz. Andaua] ser. andauan. engaria. Con animo auelenato] violentismus.
noi, tutto veleno. s. spander veleno. Mostramento] monstratio. Ter. come s. domandamento, aprendimento, ordinamento del fenato, giudicamento. 3. Donamento, &c. Pieno. di vista] d'apparenza er mostra. B. faceuon gran vista di douere grande rua fare. à M. Pi-147 no, Con troppa mag gior vista che opera. inspoperas. Non vecidere i nabissati] B. No. Soph. ολωλό 3' ανθέ επεξειργάσω. come anco il nostro Bernia. Beati] come appresso Cat. er altri. Se non se morto] B. No. crepyda. 7 20 d'i reporos, devotreges er La mia ira satiero] & in vn tratto la sua ira satia, o la fame. Meni rigoglio] D. B. smanie. & sim. Taciui] f. taini. tacersi, come sedersi. Se sied. franze J. temestiti tu. D. Che sola soura noi omai si piagne. Ancora il, mi, Come io mi soleua, così mi truouo 148 mio. In persona] nella. Sicuro e] s. è cosa certa. o, come se hauesse detto, assicu+ rissi pure. Gloriata] satta gloriosa. glorisicata, come, angelicata. Per senno, & c.] Aueniticci] aduenity come, Franco, Rilenaticci. tien di quel, riuestiti, che noi diciamo. Che piu lascia in intendimento] Theophr. dice, che bisogna evia καθαλιπείν κου πρά ακορανη σωνέναι, η λογίσεσθαι εξ αὐτᾶ. Di forza] Β. ma par che manchi nel testo. 149 Ricidimento] Phaler. Non puo far saturnino] Cio adintendere] ser. 150 cios. Lenon mandando] Trupuno] Tribuno.j. In poche parole comprende molta sentenza] σωφόπερη, του ολίγω ποκλω Δίανοιω ήβοιολ. Bollire] f. come hoggi si dice ancora. Stantiato] Statuito, posto, onde gli stantiamenti. + Et diegli + ciascheduno] mancaua carte. Heredito] f. heredita. come, credito, gioito, ersim. Magior fatto inprendere] Accielo leua lemani] hoggi an153 cora. La onde] della quale. Se paura non hauestimo] Dignitosa] D. o.
154 dignitosa conscientia, erc. Iouentudine] gionentudine. B. come, serutudine, ersim. an+ co appr. i lat. ant. Quando dalla luna] Che chella natura] credo vn, che, abondi. Ammannate] weixley. Schernia] f leggereza, baia. Luno peralcuna, laltro per laltra] come è qui, Alcuna, cosi app.il B. se ben mi ricordo. Et non tutte che] f. che non tutte. come j. 170. Disputiamo iexempli] per, li exempli + 155 trattiamo. Lab. Disputar con la memoria. Chentile consermiamo] lipesso ti conuiene usare] Di uolare] per Da. Lab. Di questo, per, da questo. Con alcun fatto maggiore] De la vtilitade] dalla, s. del fato. Per piu parole a-

monire non ti voglio] o c'èscorrettione, o è equiusia dingnuevn. Quello onde 15.7 il signor si cruccia] Hom, neclorus so Guardole, er c. Alla parte, i quali]Hom.

5.7. alcuna gente, per, alcuni. Lab. è ma gente. Il quale e detto nel mondo se-Ageuole uento] B.D. suaue. Vcondo iddio] Tert.aduers.gentes, & altrone. milita] bassezza. Lab. Quanto la nostra humilita fare ha potuto. Valenti huomini] s. Valenti cose. j. er col valentiss. suo figlinolo. Portate i pesi de segreti] le importantie.s. D. porto ambe le chiani Del cor di Pederigo. Senza fermezza di fiato] P.ne flato ho mai. & B.No. Qui non cape vergogna. 5. Prudem. Nec capit humanis angoribus excruciari. Tert. dal greco. Incomuoue & indiuiso] f. incomune, come s. cioe, vni-tamente, co indiuidualmente. Et sanno ragione] fanno como. D.B.j. per ragione duna bri Edare desso] Che la nostra pena sia aguagliata al nostro peccato] P. + Ghecchito] & Gecchitamete a me nuouo, fe gia non renife dal Vini. Zacchio. Vno che fla come morto, abbatuto. T come diffe di s' tutto abbattuto a piedi, Cre. Dilegiato] f.exiex. 161 Scomunicato traditore] in quel senso ch'ancora hoggis usa. Mozzicati delle me bra] D. membra sino Zicate. Secrete scritture] Tacit. Secretas libiames meditatum. 162 Cio che di gratia] quella gratia. alla lat. Mortale exemplo] f. per, cattino. Innoc.V escouo, &c.] Di questo processo Ricord.cap.132. Per lo degnamento] Dignatione. Portar cura] come, opinione. Cernere] D. Contrapesali ala stadera] j. la stadera dei nostro giudicamento. Copr. in epist. Caspro diuerire] Confuso principe] suergognato. in Euang. er j. la christianita confusa di molta pistolen a. In legame di scomunicamento] j. laccio della scomunicatione. per quanto] Informarla] j. rinfirmata pace. Ronsar non plus se rensermant En quelque corps, per contr. Disformare, j Egesippo. In parlato] Con Dio] eud His. + Et con humilta di pregare sopralicssimo] le preghiere lunghe app. Hom. & Eschilo nel Prom, duce che'i pregare vuols effere lungo. Con orgogliola fierezza, & con fiero orgolliamento] sim. loc.il Bemb.v/a, e seguaci suoi co di questa contrappos. co sim. diremo altrone. Tert. Hareici Indaorum, Sadducai Christianorum. Eccie al giorno, & c. Seguitoti] i.f-guitatori, & afeguitore. Di queste coste] credo, cofe. Ditassimo] Eecco] D.B. Che non sia voluto] che non e. Costringeci & + morde] f. con firingera, & mordera. Pergiuro] D. fpergiuro, Follemente] Lab. mattamente. Ma forti & manifetti] f.dal num fing.alplur.come s. Ben-inuenturoso] f.beneauenturoso. Lab. Di cicilia] o, la cicilia. o, manca. Inclamagna] ha di quello Endo. app. i lat. ant. Assuo podere] P. amio podere. B. j. Di nostro podere pro possi, ne contratti. Isnominate] f. per, denominate.j. Tracotanto] A fratimedesimo] come s. Tutte le loro cose, & non per vna volta, &c.] Distringe] per, costringe. onde, Nel distretto. s. Distingue, per, extinguere. Presente 166 molti parlati] present. o, presente. f. come s. presenta. Starebbe a ubbidire] à r-bidienta. Diretare] prinare, in questo luogo. Trasuni] f trupune. tribune. s. Che rico in persona sittretto] Di sio di piato] fio, fendo. j. noi ancora pagare il fio. Hanno eletti che noi] Libera sengnoria di legiere] Questa e cosa certana] abonda, questa, come s. Mazzerare in mare] D. Certole lor case] Diterra interra] via as vis. In despecto le chiaui] D. la riverença delle fomme chiani. Non pero dimeno] non dimeno. 3.j. no perciodimeno. Congiunto 169 de grandist. ignoranza] assimi. Tramettendo] Mandando, Tacir. j. Et piu forte] Voce hoaierna ancora. er Tert. quod arthius est. Dimoni dada] Riceucre + altamente] B. altamente premiato, Gim. Et propriamente] s. come i lat. per eter namente. E qui pare che sia al contrario di s. done dice, A suoi sempiternali pia ceri. per sempiternamente. Batazzo nimico di dio] Capiu dispregno di far sorza] + Enceri argomenti] se enteri. Seruigio] sermitum. D. seruaggo s. Le stato + piero] ser. in persona de piero sia stato desso. Et mostrato, & renduto] essas. per quella copula. Che faranno allui, &c.] Allegere] 3.legere. 7. adlegere, & alletto Re. Terrull. Piu lentamente tacciano le parole che corrono per lo- + recchie che quelle che dimorano dauanti a glaltri] credo sia quella jententia d'ifocr.nel princ. d'una orat. Assempro] hoggiancer questa voce nelle donne. Erbitrio] come, esente. per, assente. j. Giudicatione] mrissieno. Ragionevole-mente] v neimezo, come s. Vegnano meno] non raglino. s. Incio che] inanto. s. B. Ismiluratamente animola B. fen Za animosica. Dopos coc. Per altrettale figliuolo] le cotali er l'altrettali. er spfe erit mihi in filium. Non tie chi ricon-

tri disendere] 7. El fior di giustitia] P. Quel sore antico di giustitia. Spessamente] 8. Si tosto come] aussi tost que. Ingiuriosamente negato] à torto.

2. Calesti della maliuoglienza] calassi allentasse. Em A. Sentisse solo le cose di sopra] nil nisi divinum cogitaret. Dallhumanitade partito] Tert. extraneus humanitatis. Mando al soldano] ordinò, comandò. Trouando cagio ne]; mettendo susa, allegando. Sapiano] ordinò, comandò. Trouando cagio ne]; mettendo susa, allegando. Sapiano] ordinò, come, venieno, or sim. B. Mor. E passamenti] e passi. Ristrigner la niquitade] estinguere. come s. Distinguere. Mandandone consigliando] B. casa. Fortissimamente] instantemente. Pros sera che sussimo sicuri] come Xenoph. didoun un appade accio tribu xuo come. Madregnante padre] vsas questa voce ancora bog gi nel Padou. Hauca carta del cuore de maliuoglienti] Laber io ti douesti fir carta di cio che vedessi. Disponemo a lui laccusa] rimettemo. B. l'anima vi disposi. ev, disposii i guadagni, in altro senso come danari indispositati. Conpiniento di tutte le nostre vicende] afsiri. s. lab. Colallegra volunta] per, con allegra, per la visonanza si delle ll. o è l'artic. alla sianza, s. a la corsa, per, à corsa. Liberta abattuta] s. a piedi abattuti. Acquistitare] come, depositare, visitare, ev. Depositit Cat.

## Le nombre des pages se rapporte aux Annotations, & non au Liure.

acuteuk

7, is 0.

med po

odels.

conden

me. for

Olan

me delle

Paga. ver. to. Lab.benedetto Spirito. eletto, D. benauenturato, erc. bienheureux. & 7.14. Cossume di fiera, Natura delle contrade. j. cossume dell'imperio. 15. Lab. il quale poi che in grandis. quantita il cielo hebbe imbiancato. 25. 6, presenza, per, in presenza. 29. C P. Matu all'hor piu m'informe. 30. & Geri Gianfigl. in vn son. a penna, Et sappiate che cio chi scrino estorio e vero, che non ve cosa bugiarda. D. Et par, che gl'abbia Dio in dispregio, & poco per chel pregi. ωνήν εδ τημαίνε άμφόπερα. Demetr. 33. V sato da gl'antichi & dal Casa, & da Vini. Lab. hanno si in tutto rivolto la mia sententia. & , si in tutto da ogni corporale.etc. 39.00 j. secondo suo credere. Pag. y. 10. Lab. che chi punto il loro fenno aunilißi. &; se tu in buono senno? No. non valendo alcuno senno, o humano prouedimento. II. come, Triftare, per, Triftarfi. Lab. Diftefe. Philofin. Quinci diftefe poi adomandare. Et altri.T. Opporre, Ricordare. 17. Nella Rh. di Ser Br.er nelle Rime ant. fluggimento di vita.7. a frugger cofe. 19.B. Di tornar bella, qual fu mia vsanžaj. o per vsanža, o vero esperienža. 28.B. tratti dalla cal Zoleria. j. traffe, per, cauare. B. trattisi i panni. D. tratto t'ho qui, condotto. Lab. il luogo donde tratto m'hauea, ma in altro significato, Trasse al romore, nel B. o in questo libro. 32. D. & io eterno duro. come j. noi dengni regnamo, per, degnamente. &, privato, o palefe. Lab. Ancora che brieue habbi parlato. 35. come nel Lab. Alcuno, parola pregnante. per, alcuno nome. La quale tu variamente nomini, sen Za appropriarlene alcuno. come, le quali, per, lequali cofe. j. Mai. per, mai piu. Percontr. Per quella tua diritta mano. cioe, destra. & Huomini gentili. dividendola ancor piu, che non fa il B. & tale ef quello, Corri, va & reca, per, va correndo. co, Niuna cofa ne sa altro : per , niente altro. Per corollario vi diro ancora, Alcuna parola composta, o quasi, trouarsi, che ha forza di semplice. come nel Lab. Sottoponendo così grandi animi, e.c. sotto cosi vili menbra. e., Quando tu follemente il collo sotto il giogo, e.c. sot tomesti. Semplice, che ha for Za di composta, o q.come le dette, er in Tert. n'e assai. 40. Et il B. dira ancora, luoghi non conoscinti, per, incogniti. Non sicuri, per, pericolosi. & sim. 41.0, comunal giuditio. 42. Et 7. bisogneuole, dub bieuole. Lab. offendeuole ferro. 46. Br. Rh. Che fi come la naue dimora in fortuna di mare, er taluolta crescono in tanto, che perisce : cosi, ere. er f. quello, Sit vnum calum, an innumerab. er, in qual che verdi boschi.j. qual sara morti. Et li Artic. ancora. come, le serena faccia, ogne dignitadi. Vi Relat. Hom.nel ciypeo. v nel Lab. Da miseri mariti impetrano, ilquale non s'accorge. 50. Sommatamente, come subitamente. da, sommati, voc.del B. & di Lucr. 52. Lab. tutte quelle essere arme da combattere la lor si-Pag.iy. 4. & Haby, per, Habbi. Schernia, Reio. 7. Atare. Aopera, per, Adopera. gnoria. Pag.iy. 4. & Haby,per, Habbi. Schernia, Reio. 7. Acare. Aopera,per, Adopera. 3. come Thensaurus. J. Renuesti. f.per, riuesti, o riinuesti. beningne, belgli, &c. Leggieramen. re. come i Fran. Beneche, Alliquanti, Riflendiente, Serranno, Efficacientemente. 10. laro, pare, per, ladro, padre, come i Vin. Arrediti, Riprouerare. 11. Rinfeire, per, rfeire.B. 14.00 Sezuifen

seguisca. B. per, segua. cosa certana. auauate, intendauate. B. ve ne venauate. Semplo, per, ejemplo. 19. Vilia. Venieno. Possioni. f. Exercena. B.per exercitana. Perseguirt. j.P.Retaggio. diretare, isfor Zamente. fran Z. wo. Hauel. D. volce. vilea. Ingratitu, Pali, per, paly. j. Et nel princ. es nel me co. come ebitro, per, erbitrio. 17. Lab. non da humana voce, ma da angelica.

18. Lab. oltre a modo vsato. 32. letione. 7. per, elettione. 34. Lab. forti nimici della mia
vita. No. doue biasimeuole è forte à lui. P. forte amai. es sim. fran 2. 37.7. luno. secondo.
laltro. 44.7. parte lamista sua. 13. tam gaudet in se. S. Lab. dalle altra parte in me medefimo mi rallogro. Paging: 4. 0 i Frant danno anto del Vicino, per tal ragione. 9. Et gli triplicanono ancora. nel preamb.pro Deiot. & Lequali, neutro, per, lequali cose. & j.liquali selli muoiono. 12. O qualche voltamanca, come nel Driad.ho not. 22. O come quella che non ba faccia di Reiteratione per quello, A me parne, Cr., Parnemi. Nel Sab. A me che ottimamente il sao desiderio ricolto haues, parue, Orc. 24. Similmente Tert. Caterum, quantum etiam spurciloquio liceat, illorum in congressibus experiri. intendi, licet. come ancora Egesippo de vrb.Hier. 30. come j. sopragridare, coc. 35. per redundare co nafere. Lab.co de questo in lei non vana gloria ne veniua. Er per, tocca, No, à te viene hora il douer dire. 41.9. Dire, per diceria. O s.pag. 1. 44. per, sempie molto il corpo. come No. nella corte del quale molto si riparauono. o pur, s'empie il corpo di molta humidita, come 7 obedire a suoi sempiternali piaceri. per, fempiternamente. er nella Thef. La parte ch'a gl'altri occhi fla celata per, l'altra parte. Della medefina n itura fon quelli del Lab. Quefto che pures per, pur che. &, Ne gli vide, per, glie ne vide. or j. Molto di maggior memoria, or Molto e gran niquita. 51. Lab. Ogni disonesta volonta di color cacciaua. 56. 0, vista, per, apparentaj. Pag. v. 12. O,si bri-ga. 13. J. Moucasi nell'animo. 18. O, Cotal me To di nascosto. O sim. 27. B. quando la femina va cont huomo. 36. 0, Et, per, cioe. nel B. Et che ingaguarda le parole. lo ti terro, co che puo se n'auenga, Et della dolce bocca. 47, Profonda affetione, disse D. in scientia profondo, il B. O, profundo pudore, Sulpit.in vita Martin. 49. 00 j. inchiufa. fe non è lat.

Pag. vj. 14. D. appressarne le parole. 24.5. le podestadi delle terre. potestates. 29.B. & il dolor rimoso. j. punito, er rimoso da ogni dignitade. Lab. da ogni bruttura remota. 32. j. se suoi successori di Piero. 49. Lab. piu nelle intrinseche trapassato. j. à quella cosa fare. er B. à cosi fatto accidente resistere, erc. Pag. vy. 23. Rendeta, restesse, offerere, enbriaco, remuouere, aentendere. & e, in i. amaistratore, senon, da Maistre. Di, per, de. 26. affesini, Carteginesi. V, in O. fe. or per cont. Sum. o, è lat. come, fant, app. Barlaam. E, in A. or per contr nella med. parola, Genarele. O, in &. fecorfo, menemamento. 54. inuenire, dimife, turpisimo, anco del B. & turpitudine. Le podestadi. arbitrare, anco del B. Pag. vin. 45. 0 j. dampno, Pag. ix. 5. co nel Lab. 24. la R, alcuna volta ag giugneuono.cocondampnatione, coc. me. ferranno. Hettorre. er altri. er altra, la leuauono, Contrapesali, Mendo, per, menarci. er la connertiuono qualche volta, A vedella, erc. 34.00, Dela, per, da la.j. dalla plenitudine della tua signoria. 44. come, Conneneuole cosa è. co, come, Ordinare co disporre, messe anco insieme, cosi il B. di Parmenone fauellando. 46. Masc. per, fem. 48.7. deuito. per, debito. come anco app. i lat. erc. of i. non vna volta. 56. i. Sedete principi, erc.in Pfalm. or al-

lu. f. à quel, Sedendo Ro : ma in altri ancor significati si truoua.

## Fautes à corriger.

Car.129.11.si fa.12.n19.ne.sp.fatti. 139.12.aspra. 141.6.sian.174.24.ch'è tuti' rno, Tanto.51.q. sempre gl'antichi. 175.23.s'harebbe à pronantiare, si come scriuere.33.per un vieuà.40.co buono huomo, coc. si cancelli. 42. Aquitanic. 46. parte. s. si diparte, cioe rompe. Ma di questi cangianti, et sim.hipocrisse di parole.53.co lab. Nella virtu. 176.37.cupiditadi.47.0, dolce 22a ancora.

BE

del ne-

4

etn lich

feiden.

plete

10,46

. 700,

THE period chican

ends of

NOTE PE

Bill

10,14

The Che



## Priuilegijsententia.

Viso consensu & certificatione D. Ben. Buathier, Officialis, & supremi Vicary D. Archiepiscopi Lugdunensis, qua asserit mhil absonum à side catholica Romana contineri in his tractatibus, permissimus in lucem emitti Ethicam Aristotelis à Brunetto Latini Italica lingua donatam, vnà cum alis opusculis qua hoc volumine continentur. Datum Lugduni Die XXIII. Mensis Septemb. Anno CIO.D.LXVIII.

17363





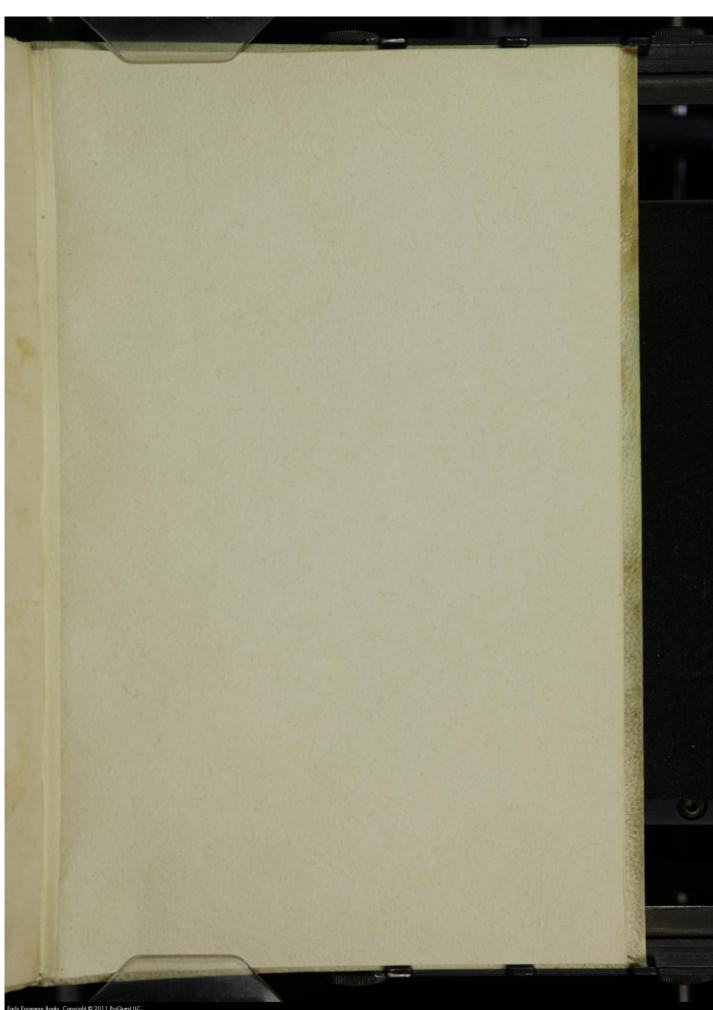

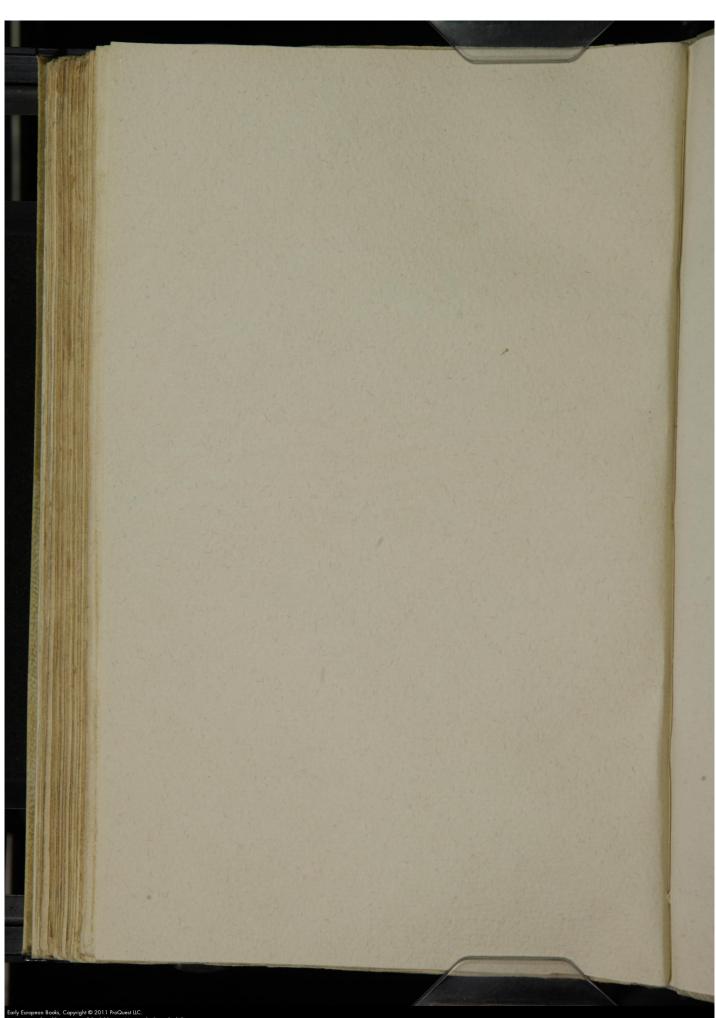

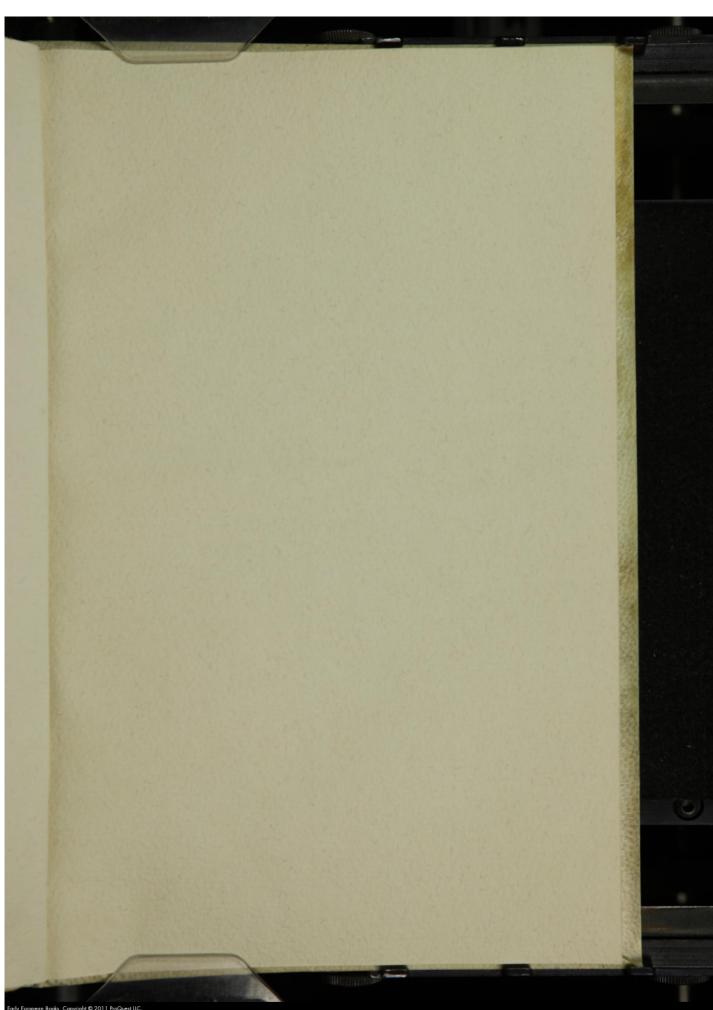



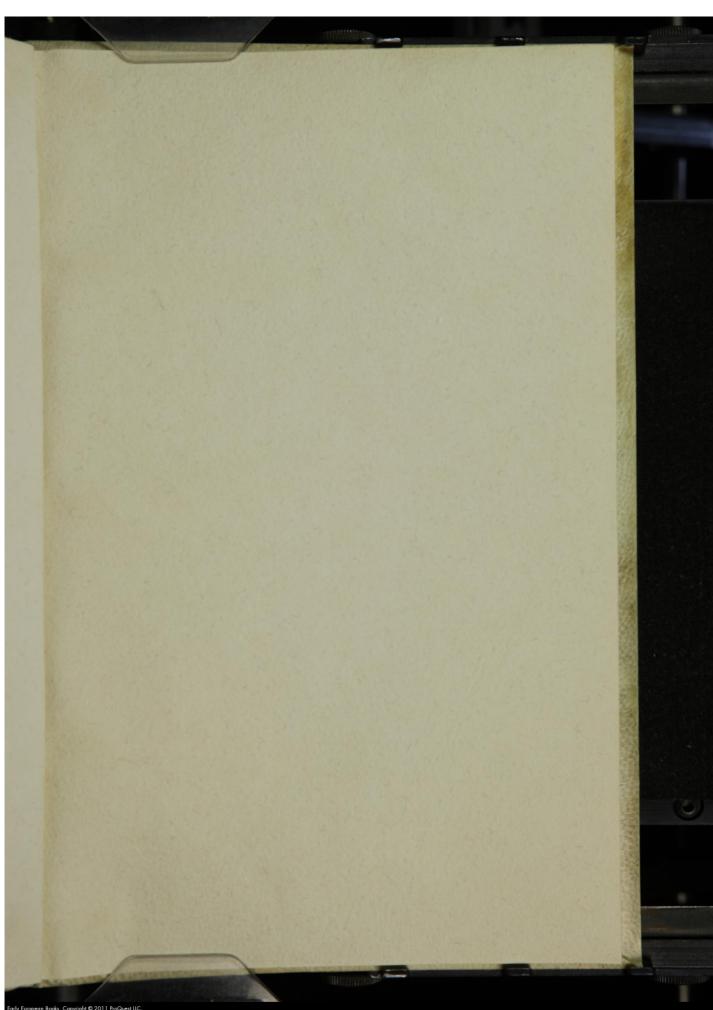

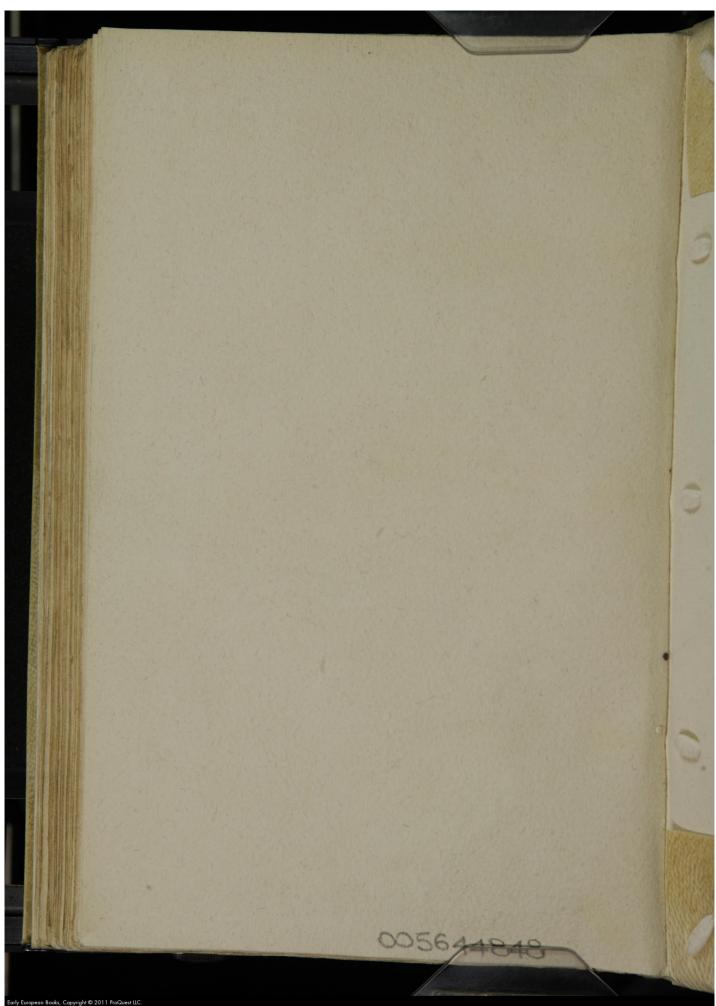

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. CFMAGL 1.7.363

